





· ~

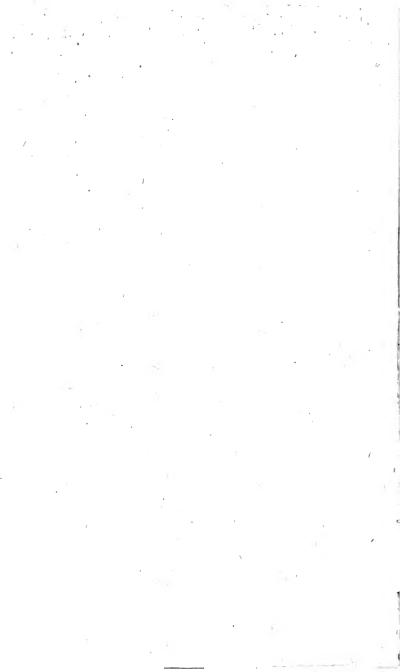

95

## OPERE

DEL CARDINALE

PIETRO BEMBO

VOLUME DECIMO.



## VOLGAR LINGULA

ECI

### M. PIETRO DEMBO

CARDINALS

and a subsection of the control of t

CONCLUSION SERVICES

The state of the second second

011111

### DELLA

## **VOLGAR LINGUA**

DI

#### M. PIETRO BEMBO

CARDINALE

VOLUME PRIMO.



#### MILANO

Dalla Società Tipografica de Classici Italiani, contrada di s. Margherita, N.º 1118.

ANNO 1810.

# GLI EDIPORI

educker organistics

# GLI EDITORI Al LORO ASSOCIATI

ED AT.

COLTO PUBBLICO.

A Messer Pietro Bembo debbesi in Italia il risorgimento delle amene lettere, da che sortite appena dall'infanzia dopo la morte dei primi tre lumi, decaddero quasi nell'obblivione. Che però, osserva opportunamente il Conte Mazzuchelli » che » ben a ragione si sono maravigliati gli » Scrittori, che il Bembo, allevato essendo

in tempi sì corrotti, quanto al gusto n della latina, e dell'italiana lingua, e n senza esser nato o vissuto lungo tempo in Toscana, giugnesse e in prosa e in verso a comporre con tanta leggiadria. " Che anzi vien egli comunemente considerato come il primo che si desse ad insegnarne con metodo le regole » sebbene alcuni anni prima di lui pub-" blicasse un simile lavoro Gio. Francesco h Fortunio, certo è tuttavia, che o il Fortunio si valse degli scritti del Bembo, " da lui veduti a penna, o che contem-» poraneamente amendue scrissero: e si può anche aggiugnere, che il Fortunio ne fu in guisa superato dal Bembo, che " quest' ultimo ne comparve il primo; il n che affermar si può anche in confronto n si di Niccolò Liburnio che sullo stesso argomento aveva alcuni anni prima del " Bembo pubblicata una quasi simile operetta, come di Aurelio Augurelli, il n quale alcuni vogliono che sia stato il primo a scrivere regole per la lingua volgare, e di Girolamo Claricio de Imola che scrisse alcune Osservazioni n grammaticali sopra l' Ameto del Boc-" caccio. " Ecco la ragione, per la quale noi ancora, seguendo l'esempio della magnifica edizione di Venezia, Hertzhauser 1729., abbiamo dato luogo nella nostra Collezione a tutte le Opere del Bembo, non avendone ommesse nemmeno le Lettere Famigliari, quantunque e nello stile, e nella materia siano ben lontane dal merito delle altre Opere del Cardinale. Che se il Bembo fu il primo a ridurre a principi la nostra lingua, e se coll'opere sue di Grammatica tanto giovò a promoverne l'uso ed il buon gusto, non vi sarà discara, o cortesi Associati, la diligenza nostra nel riprodurre i libri di lui intorno alla Volgar lingua, corredati delle note e delle aggiunte, che si trovano nella poc'anzi lodata edizione di Venezia. Gioverà anzi il qui trascrivervi il paragrafo della Prefazione, che ivi leggesi premessa al Volume secondo, dalla quale potrete conoscere il metodo, al quale noi ancora ci siamo attenuti. Nelle Prose abbiamo seguito il testo di Napoli di Felice Mosca diviso in due tomi, ch' è il più pregevole per le Giunte del Castelveiro, e per gl'Indici copiosissimi della materia delle Prose e delle Giunte; avvertendo, che non ci siamo curati di adornare il margine con le Possille di Lodovico Dolce della impressione del Giolito 1561. comeche sieno assai profittevoli; poiche altro non contengono; che la materia del libro, ed a ciò suppliscono gl' Indici menzionati. In luogo delle Postille del Doice alcune poche se ne ritrovano dell'Ab. Anton Maria Salvini fel. mem., picciolo bensi, ma non del tutto dispregevole ornamento di quest' Opera elegantissima. Alle Prose

seguono le Note di Celso Cittadini Sanesei fatte alla edizione del Torrentino, ed in margine alla Giunta del Castelvetro della edizione di Modona del 1563., estratte dalle opere del Cittadini medesimo, modernamente raccolte, dietro alle quali per corollario della prima parte del Volume si à stampato il Compendio di Marcantonio Flaminio alle Prose, uscito alla luce nel xvisecolo col titolo seguente: LE PROSE DI MONSIGNOR BEMBO RIDOTTE A ME-TODO DA M. M. ANTONIO FLAMINIO In Napoli appresso Gioseppe Cacchi et Compagni MDLXIX. in 12. Accogliete pertanto, o Associati, quest' Opera ancora con quella gentilezza, con cui è vostro costume di accogliere le altre, e vivete felici.

Company of the control of the contro

on si può con ragione dubitare; che questa età, che noi al presente viviamo, non abbia avuto, e ancor non abbia molti eccellenti spiriti in qualunque professione, e facultà a quegli antichi cotanto oggi dal mondo onorati e celebrati non inferiori. È per dire ora solamente de passati, e di quelle arti, e discipline, che a tutte le altre di gran lunga soprastanno (ciò sono le Armi e le Lettere) chi non conosce, che'l secol nostro non cede pun-

to a quanti ne sono da mille anni in qua varcati? Già a Dio non piaccia; che io cost ardito e presuntuoso sid, che io mi metta a raccontarvi in questa poca carta tutti quegli uomini, che nell'esercizio della guerra, o negli studi delle scienze, hanno fatto la loro e nostra età fiorire: percioca che, Illustrissimo ed Eccellentissimo Principe, a Voi di ciò non fa mestiero, come colui, che per la molta famigliarità, che delle antiche e moderne istorie avete, tutti vi sono a ciascuna ora davanti aeli occhi della divina vostra mente scolpiti e presenti. Questo tanto ardiro io d'affermare, che siccome la nostra età dee riconoscere per la gran purte l'eccellenza delle buone cost Armi, come Lettere dai Fiorentini uominis così Firenze istessa dee riconoscerla tutta, e saperne il buon grado alla non meno oggidi illustre, che nobile e fortunata Casa vostra. Perciocche (delle Armi parlando) chi non sa, che i Fiorentini soldati erano innanzi la immortale e felice memoria del Sig. Giovanni de Medici, Genitor vostro, tanto dis-pregiati e vilipesi, quanto per opera della virtu e disciplina di lui furon poi, ed oggi più che mai sono, e graditi e pregiati. Quanto alle Lettere, se delle Greche intendiamo, e delle Latine insieme, ognuno sa, che i Medici incominciando dal pri miero lor ceppo, furon quelli, che Maestri e libri di tutta l' Europa, e di tutta L'A-

sia cercando ed investigando, e scuole fondando, e ingegni sollevando, fecero quelle (si può dire) a lor tempo ricuscitare, e queste siorire : se delle Toscane solamente il Mag. e gran Lorenzo il vecchio fu il primo, dopo tanti anni, a conoscere e gustare, non pur la dolcezza e la piacevolezza della Fiorentina Lingua, ma eziandio la gravità e la maestà di essa; come molti vaghi ed ingegnosi componimenti di lui in molte maniere di rime, e alcuni in prosa, ampissima testimonianza ne rendono. E se le molte, e molto grandi sue occupazioni glielo avessero permesso, egli le arebbe ancora la pristina purità e splendor suo del tutto restituito. Ma quello, che non pote fare essos fece , non guari dopo di lui, il Nostro Eccellentiss. Monsig. M. Rietro Bembo. mosso per avventura dallo esempio di tanto Uomo, o forse indotto da conforti di Giuliano de Medici suo figliuolo, Magnifico per soprannome a quel tempo da tutti chiamato, che l'uno de ragionatori è del presente Dialogn; col quat Mag. esso M. Pietro molti anni domesticamente e famigliarmente visse: fece, dico, mettendosi a scrivere il detto Dialogo, ed intitolandolo, Le Prose della Volgar Lingua. Nel qual libro egli con tanta dignità e riputazione della vostra nobilissima città di Firenze, e de suoi Scrittori, e con tanta dottrina, e tanti lumi d'ingegno .

unzi pure fiumi di vera eloquenzia, della medesima lingua, e delle sue particutte minutamente e particolarmente ragiona e discorre ; che egli più agevolmente stimar si puo quanto questo suo volume al Ciceroniano Oratore sia prossimano, che da vostri medesimi Fiorentini bastevolmente ringraziarlo: avendo egli la loro lingua dalla ruggine de passati secoli non pure purgata, ma intanto iscaltrita ed illustrata, che ella n'è divenuta tale, chente la veggiamo. La qual cosa vedendo, e considerando il medesimo Autore, e percio Sentendosi Sottimamente avere in questa parte la sua molta fatica impiegata; posciache non pure in Toscani nuomini ma eziandio le altre Provincie dell' Italia 300 quello che vieppiù ancora è molti degli Oltramontani popoli a toscanamente scri-Dere con molta cura e diligenza si davano, e seriveano, siccome tutto di far veggiamo, gli venne in pensiero, a maggior profitto e giovamento di questi cotali comeche pieno d'anni fosse di quelle occupazioni, che porta seco il grado della dignità, nella quale esso meritamente si trovava; di rivedere il detto volume: e dal pensiero poco appresso segui l'effetto. Laonde rivedutolo diligentemente, è in molti luoghi ampliatolo, e dichiaratolo, avea commesso , che di nuovo si ristam passe quando egli fu sopraggiunto da colei che e di tutte le nostre operazioni

pltimo termine e fine. Ma perchè sua intenzione era che ciò nella inclita città di Firenze, e sotto il vostro felicissimo Nome, far si dovesse, per gradire con questa nuova più perfetta edizione quel cielo, che ha data l'origine, e gli Autori alla lingua, della quale nel presente libro si tratta, ed insieme onorarne quel Principe, che egli amava come figlinolo, e riveriva come Signore, e come vero e legittimo successore di tanti altri Principi suoi Signori: M. Torquato Bembo erede non meno delle sustanze, che degli affetti, e servitu paterne, e M. Girolamo Quirini, e M. Carlo Gualteruzzi fedeli Commessarj, e dell'ultima sua volontà esecutori, non potendo essi presentemente trovarsi a porgere il detto libro alla Illustriss: e valorosiss. Man vostra, siccome tutti insieme, e ciascuno per se arebbe desiderato trovarsi per in questo modo almeno farsi da Voi conoscere per quegli umilissimi e fedelissimi servi; che essi vi sono, e disiderano essere e da Voi e dal mondo conosciuti ; hanno voluto, che io questo medesimo volume nella vostra medesima Città di Firenze, e per mano del vostro medesimo Impressore M. Lorenzo Torrentino, con molta cura e diligenza impresso, a loro nome vi porga e vi presenti. Il quale ufficio è paruto loro commettermi, sapendo essi quanto quel sempre da me riverito, e dal mondo, benchè non ancora abbastanza, onorato Signos re, per sua bontà, e non per alcun merito mio, vivendo si degnò amarmi, e nel numero de suoi più domestici, e più famigliari tenermi. Piacciavi adunque, Sapientis. Principe, ricevere il presente libro con quella benignità e dolcezza d'animo, con che ricever solete le cose più nobili e più care: come veramente è dicevole alla qualità dell'opera, ed alla molta afferione, e molta riverenzia, che l' Autor suo al vostro gran valore portava, e come appresso alla molta divozione, che l'Erede e Commessar predetti parimente vi portano, è richiesto. A me rimane ora con loro insieme pregare il Signor Dio per la felicità e prosperità di Voi, ed a lungamente conservare la valorosiss. Persona vostra a comune beneficio del mondo e particulare de vostri popoli: i quali, vostra bucha merce, dopo tante passate ruine e tempeste, tranquillissima e lieta menano la lor vita. La qual cosa ne tempi addietro è stata molte volte da loro desiderata, ma sperata non giammai, non che asseguita; se non posciache essi all' porto della vostra infinita prudenza, e bontà son pervenuti. Nella vostra Città di Firenze. Al primo di Ottobre MDXLVIII. Di V. Illustriss. S.

Sense it odni d Umiliss e Divotiss. Servo ou?

Benedetto Varchi.

te, mer sua bonra, elfor ner abun murito mile , win mile st 18n M. PIETRO BEMBO gluin terestre Placet i m'onore, Sai fertis. Tringing, ricepene istion Active con quel-MESSER OI ULI O come veramente e diserolo alla quotità CARDINALE DE' MEDICI TO ACTA DELLA VOLGAR LINGUA pressio with malin deast .. . PRIMO LIBRO nono 3 3 1138 portante de richiesto. A me con two insieme progres if Special Deper ix felicita e promisina Sister of continuous spicusting sona esten a remune form co del recedo Butter ribers de morni Lachie i guali, PARTICELLA PRIMA. (1) OUT THEOR De la natura, (\*) Monsignor Messer Giulio , delle mondane cose producitrice, e de suoi doni sopra esse dispensa trice, si come ha la voce agli uomini e la disposizione a parlar data; così ancora

data loro avesse necessità di parlare d'una maniera medesima in tutti ella senza dub-

<sup>(\*)</sup> Trattenimento dopo desinare al fuoco in casa di Carlo Bembo il di del suo natale.

bio, di molta fatica scemati ci avrebbe e alleviati, che ci soprastà (2). Conciossiacosachè a quelli, che ad altre regioni, e ad altre genti passar cercano, che sono sempre, ed in ogni parte molti, non converrebbe, che per intendere essi gli altri, e per essere da loro intesi, con lungo studio nuove lin-

gue apprendessero.

II. Anzi si come la voce è a ciaseun popolo quella stessa, così ancora de parole, che la voce forma, quelle medesime in tutti essendo, agevole sarebbe a ciascuno usar con le straniere nazioni; il che le più volte più per la varietà del parlare, che per altro, è faticoso e malagevole, come si vede Perciocche qual hisogno particolare e domestico, o qual civile comodità della vita può essere a colui presta, che sporre non la sa a coloro, da eui esso la dee ricevere, in guisa che sia da lor conosciuto quello che esso ricerca? Senzache non solo il poter mostrare ad altrui ciò che tu addomandi, t'è di mestiero affineche tu il consegua; ma oltre a ciò ancora il poterlo acconciamente, e con bello e grazioso parlar mostrare, quante volte e cagione, che un uomo da un altr'uomo, o ancora da molti uomini, ottien quello che non s'otterrebbe altramente? Perciocchè tra tutte le cose acconce a commuovere gli umani animi, che liberi sono, è grande la forza delle umane parole. Nè solamente questa fatica, che io dico, del parlare, ma un'altra ancora vie di questa maggiore sarebbe da noi lontana, se più che una lingua non fosse a tutti gli unmini, e ciò è quella delle scritture: la quale perciocche a più largo e più durevole fine si piglia per noi, è di mestiero che da noi si faccia eziandio più perfettamente. Gonciossiacosachè ciascun che serive, d'esser letto desidera dalle genti, non pur che vivono, ma ancora che viveranno; dove il parlare da picciola loro parte, e solo per ispazio brevissimo si riceve: il qual parlare assai

agevolmente alle carte si manderebbe, se

3 III. Ora che (qualunque si sia di ciò la cagione ) essere il vediamo così diverso iche non solamente in ogni general provincia propriamente , e partitamente dalle altre generali provincie si favella; ma ancora in ciascuna provincia si favella diversamente: ed oltre a ciò esse stesse favelle così diverse alterando si vanno, e mutando di giorno in giorno; maravigliosa cosa è all'sentire, quanta variazione è oggi nella Volgar lingua pur solamente, con la quale noi e gli altri Italiani parliamo, e quanto è malagevole lo eleggere, e trarne quello esemplo, col quale più tosto formar si debbano; e mandarne le scritture (3). Il che avviene per ciò, che quantunque di trecento anni, e più per addietro, insino a questo tempo, ed in verso ed in prosa, Bembo Vol. X. spirit 2 sup ettemal

molte cose sieno state in questa lingua seris? te da molti Scrittori; si non si vode ancom ramehi delle leggi e regole dello scrivere abbia scritto bastevolmente. E pure cocio cosa a cui dovrebbono i dotti nomini sopra noi stati avere inteso : conciossiecosache altro non è lo scrivere, che parlace pensatamente; il qual parlare, come s'è detto. questo eziandio ha di più, che eglive ad infinita moltitudine d'uomini ne va elungamente può bastare (a). E perciocche gli uomini in questa parte massimamente sono dagli altri animali differenti , che essi par-Iano; quale più bella cosa può alcuno unmo avere; che in quella parte, per la quale gli nomini agli altri animali grandemente soprastanno, esso agli altri uomini essere soprastante, e spezialmente di quella maniera che più perfetta si vede che è , a Zio fu , not street bee norte, id falignes denIV. Per la qual cosa bo pensato di poter giovaro agli studiosi di questa lingna, i quali sento oggimai essere senza nuo mero, d'un ragionamento ricordandomi das Giuliano de' Medici fratel cugino vostro che è ora Duca di Nemorso, e da M. Federigo Fregoso, il quale pochi anni appresso fu da Giulio Papa II. Arcivescovo di Salerno creato, e da M. Ercole Strozza

di Ferrara, e da M. Carlo mio fratello in

<sup>(</sup>a) Può bastare, cioè vivere.

Vinegia Fatto : alquanti sanni addietro line tre giornate e da esso mio fratello a mes che in Padova a quelli dimi trovai essere; poco appresso raccontato; e quello alla sua verità più somigliantemente; che io posso; m iscrittura recandovi : nel quale peravven tura di quanto a ciò fa mestiero si disputò ewildisse (4) con , oralized law h ; signm be ovill che a voi , Monsignore (a) come io stimo, non fia discaro, si perché non solo le latine cose, ma ancora le scritte in questa lingua vi piacciono, e di lettano grandemente; e tra le grandi cure che con la vostra incomparabile prudenta e bonta le bisogne (b) di Santa Chiesa trattando, vi pigliate continuvo, la lezione delle toscane prose tramettete; e gli orecchi da te a Fiorentini Poeti alcuna fiata: (o potete ciò avere dal buon Lorenzo (c), che vostro Zio fu, per successione preso, i di cui mole ti vaghi e ingegnosi componimenti in moltelimanière di rime, e alcuni in prosa si leggono) e si ancora per questo, che delle la vostra città di Firenze . e de suoi Serita tori ; più che d'altro, si fa memoria in questo ragionamento : dalla quale e da quali hanno le leggi della lingua, che si cerca, e prini cipio e accrescimento e perfezione avuta (5). ENTRY WEST JOSE OF LITER STORES OF THE

<sup>(</sup>a) Monsig. Giulio poi Clemente VII.

<sup>(</sup>b) Bisogne, cioè faccende.
(c) Lorenzo de Medici.

o Who Perciocche essendo in Vinegia nom guari prima, venuto Giuliano pil qualeg come sapeter a quel tempo Magnifico per soprannome era chiamato da tutti, nel tempo che voi ed egli, e Pietro e ile Cardinal de' Medici suoi fratelli ; per la venuta in Italiane in Firenze di Carlo VIII. Re di Francia, di pochi anni stata . fuori della patria vostra dimoravate (il qual Cardinale, la Dio merce, ora Papa Leon X. le Signer mio , a voi ha l'uficio enil nome suo lasciato ) e i due che io dissi .M. Federigo che il più giovane era , e M. Ercole ritrovandovisi per loro hisogne altresì : mio fratello a desinare gl'invitò secon siccome quegli uomini, i quali per cagion di me, che amico e dell'uno di lor fuiç e degli altricancor sono e perchè il valevano, egli melto efficacissimamente amava e onorava sopra gli altri (6). Era peravvensura quel di il giorno del natal suo, che a dieci di di Dicembre veniva; nè ad es so doveva ritornar più, se non in quanto infermo, e con poca vita il ritrovasse: perciocchè egli si morì a' trenta di di Dicembre che segui appresso. Ora avendo questi cre con mio fratello desinato, siccome egli mi raccontava, e ardendo tuttavia nella cas mera nella quale essi erano, alquanto da lor discosto, un buon fuoco; disse M. Ercole, il quale per accidente d'infermità sciancato e debole era della persona: Io, Signoria

con dicenza di voi sal fuoco mi accosterò . non perche io freddo abbia, ma acciocche io non l'abbia. Come a voi piace, rispose aiM: Ercole mio fratello; e agli altri due rivoltosi, seguito: Anzi fie bene, che ancor moi vincinaccostiamo. Accostianvici, disse Giuliano, che questo rovajo che tutta mattina ha soffiato, a ciò fare ci conforta. Perchè devatisi , e M. Federigo altresì , ed ravvicinatovisi, e recatovi da famigliari le sedie, essi a sedere vi si posero al dintorno: il che fatto, disse M. Ercole a Giuliano: do non ho altra fiata cotesta voce udito ricordare, che voi, Magnifico , Rovajo avete detto ; e peravventura se io udita l' avessi, intesa non l'averei, se la stagione non la mi avesse fatta intendere , come ora fa: perciocche io stimo, che Rovajo sia vento di Tramontana, il cui fiato si sente rimbontbare tuttavia. A che rispostogli da Giuliamo, che dost cera: e di questa voce d'una cosa in altra passando, venuti a dire della Volgar lingua, con la quale non solamente ragioniamo tuttodi , ma ancora scriviamo : enciascuno degli altri onoratamente parlandone, elinyquesto tra se convenendo, che bene cra lo scrivere volgarmente a questi tempiaM. Ercole, il quale solo della Latina vago, e quella così lodevolmente, come si è veduto in molte maniere di versi, usando , quest'altra sempre, siccome vile e povera e disonorata scherniva, disse : lo mon so per me quello che voi in questa lingua



vi troviate perche si debbareosi lodarla e usarla nello scrivere , come dite Ben notreilo e sarebbemi caro che o voi aveste che voi vi credete; in maniera che voglia mi venisse di scrivere alle volte volgarmente, come voi serivete va osionvoi svolgere da cotesta credenza potessi, e nella nila opinione traendovi, esser cagione, che voi altro che latinamente non scriveste. E sopra tutto, M. Carlo, vorrei io ciò potere con M. Pietro vostro fratello, del quale sicuramente m' incresce : che essendo egli nella Latina già avvezzo, egli la tralasci, e trametta così spesso, come egli fa, per iscrivere volgarmente : e cosi detto, si tacque. Allora mio fratello, vedendo gli altri star cheti, così rispose : Io mi credo che a ciascun di noi che qui siamo, sarehbe vie più agevole, in favore di questo, lodare ed usare la volgar lingua, che noi sovente facciamo, la quale voi parimente e schifate e vituperate sempre, recarvigiante ragioni, che voi in tutto mutaste sentenza, che a voi possibile in alcuna parte della nostra opinione levar noi. Nondimeno, M. Ercole, io non mi maraviglio molto, non avendo voi ancera delcezza veruna gustata dello scrivere e comporre volgarmente; siccome colui che di tutte quelle della Latina lingua ripieno, a queste prendere non vi sete volto giammai; se v'incresco, che M. Pietro mio fratello tempo alcuno de lopera vi spenda e consumi, del latinamente scrivere tralasciandosi, come dites Anzi ho io degli altri ancora dotti e scienziati solamente nelle latine lettere, -già suditi ra dui medesimo dannare questo -stesso e rimproverargliele; a quali egli brieivemente suole rispondere e dir loro; che a se altrettanto incresce di loro allo nconctro i is quali molta cura , e molto studio nelle altrui favelle ponendo, ed in quelle maestrevolmente esercitandosi, non curano, se essis ragionar non sanno nella loro: a quegli uomini rassomigliandogli, che in alcuna lontana e solinga contrada palagi grandissimi di molta spesa, a marmi e ad oro lavorati e risplendenti, procacciano di fabbricarsi, e nella loro città abitano in vilissime case E come, disse M. Ercole, stima egli M. Pietro che il latino parlare ci sia lontano? Certo sì, che egli lo stima, rispose mio fratello, non da se solo posto, manbene in rispetto, e in comparazione del volgare, il quale è a noi più vicino, quando si vede che nel volgare tutti noi tutta la vita dimoriamo, il che non avvienc del latino. Si come a' Romani uomini era nei buonistempi più vicina la Latina favella, che la Greca; conciossiacosache nella Latina essi tutti nascevano, e quella insieme col latte delle nutrici loro beveano, ed in essa dimoravano tutti gli anni loro comunemente: dove la Greca essi apprendevano per lo più già grandi, ed usavanla rade

DELLA VOLGAR BINGUA volte, e molti di loro peravventura ne l'us savano, nè l'apprendevano, giammai, Il che a noi avviene della Latina, che non dalle nutrici melle culle, ma da macstri nelle. scuole, e non tutti, anzi pochi l'apprendiamo : e presa a non a ciascuna ora la usiamo, ma di rado e alcuna volta non mai. Quindi, seguitando le parole di mio fratello così è disse il Magnifico, senza fallo alcuno. M. Ercole, come il Bembo dice: e guesto ancora più oltre; che a noi la Volgar lingua, non solamente vicina si deo dire che ella sia, ma natia e propria e la Latina straniera. Che sì come i Romani due lingue aveano una propria e naturale, e questa era la Latina , l'altra straniera , e quella era la Greca : così noi due favelle possediamo altresì, l'una propria e natura le e domestica che è la volgare , istrana o non naturale l'altra, che è la latina. Vedete ora quale di voi due in ciò è più tosto da biasimare e da riprendere, o M. Pietro il quale usando la favella sua natiano non perciò lascia di dare operane tempo... alla straniera; o voi che quella schernendo e rifiutando, che natia vostra è la lodate e .. seguitate la istrana. Io son contento di concedervi, M. Carlo e Giuliano, disse lo 115 Strozza, che la volgar favella più a noi vicina sia, o ancora più naturale e propria che la latina non si vede essere; in quella guisa medesima, che a'Romani era lagge

Latina più vicina, e più naturale della Gre-

car purche mi concediate ancor voi quello che negare per niun modo non mi si può: che sì come a quel tempo, c'in que dotti secoli era ne Romani "uomini di molta maggior dignità e stima la Greca lingua, che la Latina; così tra noi oggi molto più in prezzo sia, e in onore e riverenza la Latina avuta, che la Volgare. Il che se mi si concede, come si potrà dire, che ad alcun popolo avente due lingue, l'una più degna dell'altra e più onorata, egli non si convenga vie più lo scrivere nella più lodata, che nella meno? Oltrachè se è vero quello che io ho udito dire alcuna volta, che la nostra volgar favella stata sia eziandio favel la medesimamente volgare a' Romani, con la quale tra essi popolarescamente si sia ragionato ; come ora si ragiona tra noi, tuttavolta senza passar con lei nello scrivere, al quale-noi più arditi e meno consigliati passiamo; noi non solamente la meno pregiata favella, e men degna da Romani riputata: ma ancora la rifiutata, e del tutto per vile scacciata delle loro scritture, aremmo a quella preposta, a cui essi tutto il grido, e tutto l'onore dato hanno, la volgarelingua alla latina ne nostri componimenti preponendo. Laonde e di molta presunzione potremmo essere dannati ; posciache noi nelle lettere quello che i Romani uomini hanno schifato, seguitiamo; e di poca "considerazione, in quanto, potendo noi a bastanza col loro esemplo della la-

forther to the state of the state of

no al comporte nella loro così bella e così

ទៅស ។ មា ១៧ ខែសាការ ១៤

<sup>(</sup>a) Nota lingua Latina più degnant

offonda lingua dati, marin quella de loro maestri Benici, e, questi in quella di Egitstoreo in alcun altra : ed la questo modo; diogente in gente a quella favella ritornando puella quale primieramente le carte e gl' inchiostri si trovarono; bisognera dire che male ha fatto qualunque popolo e qualunque hazione scrivere ba voluto in altra maniera; e male sia per fare, qual lunque altramente scriverà : e saremo a credere costretti, che di tante e così differenti guise, e tra se diverse e lontane di par-Jari, quante sono per addietro state, e saranno per innanzi fra tutti gli nomini quell la una forma, quell'un modo solo di lingna, con la quale primieramente sono state tessute le scritture sia nel mondo da lodarese da usare; e non altra, il che è troppospiù fuori del convenevole detto che mestier faccia che se ne quistioni. E dongce hene, M. Ercole, confessare che non le più degne evpiù onorate favelle siano da usare tra gli nomini nello scrivere, ma le proprie loro, quando sono di qualità che ricever possano, quando che sia; ancora es se dignità e grandezza, sì come era la Latina ne buoni tempi; alla quale Cicerone perciocche tutta quella reputazione non l'eradancor data, che ad esso parez che le si convenisse dare, sentendola capevole a tanta riceverne, quanta ella dappoi ha per altrui opera ricevuto, s'ingegna accrescere autorità in molte delle sue composizioni

dodandola; e consigliando ri Romani womis ni, e invitandogli allo scrivere romanamenne, ed la fare abbondevoleure ricca la blor lingua più che l'altruit Questo medesimo della nostra volgare M. Cino de Dante, ed il Petrarca ed il Boccaccio, e degli altri di Iontano prevedendo, e con essa molte cose e nel verso e nella prosa componendo de hanno tanta autorità acquistata e dignità. quanta ad essi è bastato per divenire famosi ed illustri; non quanta peravventura si può in sommo lei dare ed accrescere serivendo. Perche non solamente senza pietà 4 e crudeli dovremmo essere dalle genti riputati, da lei nelle nostre memorie partendoct; e ad altre lingue passando; quasi come se noi dal sostentamento della nostro madre ci ritraessimo, per nutrire una donna lontana, ma ancora di poco giudizios Conciossiacosache, perciocche questa lingua non si vede ancora essere molto ricea, e ripiena di scrittori, chiunque ora volgarmente scriverà, potrà sperare adis meritar buona parte di quella grazia sche a primi ritrovatori si dà delle belle e laudevoli cose: là dove ; serivendo latinamente ; a lui si potrà dire quello, che a' Romani si 180. lea dire ; i quali allo scriver Greco si davano; che essi si faticavano di portare alberi alla selva. Che dove dite, M. Ercole, che la nostra volgar lingua era eziandio lingua a'Romani negli antichi tempi, io stimo che voi ci tentiate, che non posso credere:

che voi il vi crediate a ne niuno altresi. eredo io essere che il si creda. Allora M. Federigo, il quale gli altri ascoltando buona peaza si era taciuto i disse : lo non so già quello che io della credenza di M. Ercole mi debba credere, il quale io sempre, Giuliano per suomo giudiciosissimo ho canosciuto. Tanto vi posso io ben dire, che io questo che esso dice; ho già udito dire agli altri; e soprattutto ad uno che noi tutti amiamo grandemente e onoriamo; ed il quale di buonissimo giudizio suole essere in tutte le cose: comeché egli in questa, senza dubbio niuno, prenda crrore. E perchè. disse lo Strozza, prende egli così errore costui, M. Federigo , come voi dite? Per questo rispose M. Federigo, che se ella stata fosse lingua a quelle stagioni, se ue vedrebbe alcuna memoria negli antichi edifizi, e nelles sepolture, si come se ne vedono molte della Latina e della Greca. Che come ciascuno di noi sa, infiniti sassi (a) sono in Roma serbati dal tempo, insino a questo di scritti con latine voci, ed alquanti con: greche; ma con volgari non niuno. E mostranvisi a rignardanti in ogni parte, ed in ogni via, titoli di vilissime persone in pietre, senza niuna dignità, scritti, e con vowho or the east of the search of the the

a to be student often wants

DELLA VOUGAR EINGUA ci nelle regole della lingua el della scrittura peccanti ; sì come il volgo salle volte so quando parla, e quando scrive, fa i bondimeno tutti o Greci o Latini. Che se la vole gar lingua a que tempi stata fosse; posto-e che ella fosse stata più nel volgon come que tali dicono, che nel Senato, co ne grandi uomini ; impossibile tuttavia pure sarebas be; che almeno tra queste basse e vili memorie che dico io mon se ne vedesse qualche segnot Oltrachè ne libri ancora si sarebbe ella comechè sia trapelata e pasa sata insino a noi: che non è lingua alcuna: in alcuna parte del mondo, dove lo serie vere sia in usanza, con la quale o versi o prosa non si compongano; e molto o poco nen si seriva solo che ella acconcia sia alla scrittura, come si vede , che è questa Perche si può conchiudere, che siccome noi ora due lingue abbiamo ad usanza, una moderna che è la volgare, l'altra antica che è la Latina : così aveano i Romani uomini di quelli tempi, e non più e queste

sono la Latina, che era loro moderna, en la Greca, che era loro anticar ma che essi una terza ne avessero, che loro fosse meno in prezzo, che la latina, niuno che dirittamente giudichi, estimera giammai. Esse noi al presente la Greca lingua eziandio appariamo di che si è fatto con più cura e studio in questa nostra età, che nelle galtre più sopra, merce in buona parte qua Giuliano, del vostro singolare e venerando.

e monomai a bastanza lodato e onorato paro drouldi quale alogiovare nin ciò iancora les genti del nostro secolo, e ad agevolar loro lo asseguimento delle Greche lettere, maestrite dibrie di stutta l'Europa, se di ututta l'Asia cercando ed investigando e seuole fondando, e ingegni sollevando, si è moltiannimeon molta diligenza faticato ; ma se noise dico, equestas lingua appariamodo cion solamente ad utilità si fa ; la quale dalla Greca derivando, non pare che compiutamente apprendere e tenere, e posseder tute tansi possa senza quella; e non perchè pensiamo di scrivere e comporre grecamente: che niuno è, che a questo fare pongav operatiose non perigiuocomon s mon reorm

sie VIII. Tacevasi, detto fin qui M. Federigo e gli altri affermavano che egli dicens bene, ciascuno di loro a queste ragioni altre proved ed altri argomenti aggiungendom quando M. Ercole: Ben veggio io, disse, che troppo dura impresa ho pigliata, a so is lone debole con tre contendere, così prontinguerrieri, a così spediti (7). Pure, percioces che pito di onore mi può essere lo avere avato ardire di contrappormi, che di vergogha piae avverrà che io vinto e abbattuto nel sia gio seguiro tuttavia più tosto perb intendere da voi delle cose che io non so; che per contendere E lasciando le altre parti da canto se la nostra volgar lingua s noniera a que tempi nata, ne quali la la-s ting fiori : quando ed in che modo nacque

ella? Il quando, rispose M. Federigo, sapere appunto, che io mi creda, non si può, se non si dice, che ella cominciamento pigliasse infino da quel tempo, nel quale incominciarono i barbari ad entrare nella Italia, e ad occuparla, e secondochè essi vi dimorarono, e tenner pie, così ella crescesse, e venisse in istato. Del come, non si può errare a dire, che essendo la Romana lingua, e quella de barbari tra se lontanissime; essi a poco a poco della nostra ora une, ora altre voci, e queste troncamente e imperfettamente pigliando; e noi apprendendo similmente delle loro, se ne formasse in processo di tempo, e nascessene una nuova, la quale alcuno odore e dell'una e dell'altra ritenesse, che questa volgare è, che ora usiamo. La quale se più somiglianza hacon la Romana, che con le barbare avere non si vede, è perciò, che la forza del natio ciclo sempre è molta; ed in ogni terra meglio mettono le piante, che naturalmente vi nascono, che quelle che vi sono di lontan paese portate. Senzachè i barbari che a noi passati sono, non sono stati sempre di nazione quegli medesimi, anzi diversi : ed ora questi barbari la loro lingua ci hanno recata, ora quegli altri; in maniera che ad alcuna delle toro grandemente rassomigliarsi la nuova nata lingua non ha potuto. Conciossiacosachè e Francesi e Borgognoni e Tedeschi e Vandali ed Alani ed Ungheri e Mori e Turchi, ed altri popoli venuti ci sono, e molti di questi più volte; e Goti altresì, i quali una volta fra l'altre, settanta anni continui ci dimorarono. Successero a' Goti i Longobardi, e questi primieramente da Narsete sollecitati (sì come potete nelle istoric aver letto ciascuno di voi) e fatta una grande e maravigliosa oste, con le mogli e co figliuoli, e con tutte le loro più care cose vi passarono, e occuparonla, e furonne per più di dugento anni posseditori. Presi adunque e costumi e leggi quando da questi barbari, e quando da quegli altri, e più da quelle nazioni che posseduta l'hanno più lungamente, la nostra bella e misera Italia; cangiò, insieme con la real maestà dello aspetto, eziandio la gravità delle parole, ed a favellare cominciò con servile voce: la quale di stagione in stagione a nipoti di que primi passando ancora dura, tanto più vaga e gentile ora, che nel primiero incominciamento suo non fu; quanto ella di servaggio. liberandosi, ha potuto intendere a ragionare donnescamente. Deh voglia Iddio, a queste parole trapponendosi disse subitamente il Magnifico, che ella, M. Federigo, a più che mai servilmente ragionare non si ritorni; al che fare, se il cielo non ci si adopera, non mostra che ella sia per indugiarsi lungo tempo, in maniera e alla Francia e alle Spagne bella e buona parte de'nostri dolci campi donando, e alla compagnia Rembo Vol. X.

del governo invitandole, ce me spogliamo volontariamente a poco a spoco noi stessiz mercè del guasto mondo (a), che l'antico valore dimenticato, mentre ciascuno di far sua la parte del compagno procaccia; e quella negli agi e nelle piume disidera di godersi, chiama in ajuto di se, contratil suo sangue medesimo, le straniere nazioni; e la credità, a se lasciata dirittamente, in quistion mette per obbliqua via. Così non fosse, egli vero cotesto, Giuliano, che voi dite, come egli è, rispose M. Ercole, che noi ne staremuo vie meglio, che non istiamo.

VIII. Ma lasciando le doglianze addies tro, che sono per lo più senza frutto, se la volgar lingua ebbe incominciamento ne tempi, M. Federigo, e nella maniera che detto avete il che a me verisimile si fa molto : il verseggiare con essa, ed il rimare a qual tempo incominciò, e da quale nazione si prese egli; conciossiacosachè id ho udito dire più volte, che gl'Italiani uomini apparata hanno questa arte, più tosto che ritrovata? (8) Nè questo ancora sapere minutamente si può, rispose M. Federigo. E il vero, che in quanto appartiene al tempo sopra quel secolo, al quale successe quello di Dante, non si sa che si componesse, to your a face your or much a girls

<sup>(</sup>a) Del guasto mondo, Boccaccio

ne a noi di questo fatto memoria più antica è passata: ma dello essersi preso da al' tri bene tra se sono di ciò in piato due nazioni , la Ciciliana e la Provenzale. Tuttavolta de' Ciciliani poco altro testimonio ci ha che a noi rimaso sia, se non il grido: che Poeti antichi, checche sene sia la cagione essi non possono gran fatto mostrarci, se non sono cotali cose sciocche, e di niun prezzo, che oggimai poco si leggono. Il qual grido nacque, per ciò che trovandosi la corte de Napoletani Re a que tempi in Cicilia; il volgare, nel quale si scriveva, quantunque Italiano fosse, e Italiani altresi fossero per la maggior parte quegli scrittori; esso nondimeno si chiamava Ciciliano e Ciciliano scrivere era detto a quella stagione lo scrivere volgarmente; e così infino al tempo di Dante si disse. De Provenzali non si può dire così ; anzi sene leggono per chi vaole molti, da quali si vede che hanno apparate, e tolte molte cose gli antichi Toscani; che fra tutti gl'Italiani popoli a dare opera alle rime; sono senza dulibio stati primieri; della qual cosa vi posso io buona testimonianza dare che alquanti anni della mia fanciullezza ho fatti nella Provenza; e posso dire che io cresciuto mi sono in quella contrada. Perchè errare non si può a credere che il rimare primieramente per noi da quella nazione, più che da altra si sia preso. Avea così detto M. Federigo e tacendo, mostra-

va di avere la sua risposta fornita: laonde il Magnifico, incontanente seguendo, così disse. Se a M. Carlo, e a M. Ercole non è grave, a me sarebbe, M. Federigo, carissimo, che voi ci diceste, quali sono quelle cose che i Toscani rimatori hanno da' Provenzali pigliate. Allora mio fratello: a me, disse, esser grave non può, Giuliano, udir cosa che a voi sia in grado, che si ragioni: oltrachè il sentire M. Federigo ragionarci della Provenzale favella, mi sarà soprammodo caro: per me adunque segua. E per me altresi, disse M. Ercole, che non so come non così ora soverchi mi pajono, come già far soleano, questi ragionamenti. Ma io mi maraviglio forte, come la Provenzale favella, della quale, che io sappia, poco si sente oggi ragionare per conto di poesia, possa essere tale stata, che da lei molte cose siano state tolte da'Poeti della Toscana, che pure hanno alcun grido. Io dirò, rispose a costor tutti M. Federigo, posciachè voi così volete, purchè vi sia chiaro, che dappoiche io a queste contrade passai, ho del tutto tramessa la lezione delle oltramontane cose: onde pochissima parte di molte, che già essere mi so-Ieano famigliarissime, m'è alla memoria rimasa, da poter recare così ora sprovvedutamente in pruova di ciò che io dissi. Ed assinchè a M. Ercole non paja nuovo quello, di che egli forte si maraviglia; da questa parte brievemente incominciando; pas-

sero alle mie promesse. Era per tutto il Ponente la favella Provenzale ne tempi, ne quali ella fiori, in prezzo e in istima molta, e tra tutti gli altri idiomi di quelle parti di gran lunga primiera: conciossiacosachè ciascuno o Francese o Fiamingo o Guascone o Borgognone, o altramente di quelle nazioni che egli si fosse, il quale bene scrivere, e spezialmente verseggiar volesse; quantunque egli Provenzale non fosse, lo faceva Provenzalmente. Anzi ella tanto oltre passò in riputazione e fama, che non solamente Catalani, che vicinissimi sono alla Francia, o pure Spagnuoli più addentro (tra' quali fu uno il Re Alfonso di Aragona, figliuolo di Ramondo Beringhieri) ma oltre a ciò eziandio alquanti Italiani si truova, che scrissero e poctarono Provenzalmente: e tra questi tre ne furono della patria mia, di ciascuno de quali ho io già letto canzoni; Lanfranco Cicala, e M. Bonifazio Calvo, e quello che dolcissimo Poeta fu, e forse non meno che alcuno degli altri di quella lingua piacevolissimo, Folchetto; quantunque egli di Marsiglia chiamato fosse: il che avvenne, non perchè egli avesse origine da quella città (che fu di padre Genovese figliuolo) ma perchè vi dimorò gran tempo. Nè solamente la mia patria die a questa lingua Poeti, come io dico: ma la vostra eziandio, M. Carlo, le ne diè uno, che M. Bortolommeo Giorgio ebbe nome, gentiluomo della vos

stra città; e Mantova un altro, che fu Sordello; e la Toscana un altro, e questi fu di Lunigiana, uno de' Marchesi Malespini; nomato Alberto. Fu adunque la Provenzale favella estimata e operata grandemente, si come tuttavia veder si può che più di cento suoi Poeti ancora si leggono, ed hogli già letti io, che ne bo altrettani letti de nostri. Ne e da maravigliarsene: perciocche non patendo quelle genti molti discorrimenti di altre nazioni, e per lo più lunga e tranquilla pace godendo, e allegra vita menando come fanno tutte naturalmente; avendovi oltre a ciò molti signori ? più che non vi ha ora, e molte corti; agevole cosa fu , che tra esse in ispazio di lungo tempo lo scrivere venisse in prezzo, e che vi si trovasse primieramente il rimare, si come io stimo quando si vede che più antiche rime delle Provenzali altra lingua non ha, da quelle poche infuori che si leggono nella Latina già caduta del suo stato e perduta. Il che se mi si concede ; non sarà da dubitare che la Fiorentina lingua da' Provenzali poeti, più che da altri, le rime pigliate si abbia, ed essi avuti per maestri, quando medesimamente si vede che al presente più antiche rime delle Tosca ne (a) altra lingua gran fatto non ha ; le-

cioè i Franzesi e altri.

vatone la Provenzale. Senzache molte cose, come io dissi, hanno i suoi Poeti prese da quelli (sì come sogliono far sempre i discepoli da loro maestri) che possono essere di ciò, che io dico, argomento; tra le quali sono primieramente molte maniere di canzoni che hanno i Fiorentini, dalla Provenza pigliandole, recate in Toscana: si come si può dire delle sestine, delle quali mostra che fosse il ritrovatore Arnaldo Daniello, che una ne fe', senza più; o come sono delle altre canzoni, che hanno le rime tutte delle medesime voci; sì come ha, quella di Dante, w. Trees eatmony

and as more a la fine Amor, tu vedi ben che questa donna La tua virtù non cura in alcun tempo:

was a real to a partition

111 1 -1 3 21 il quale uso infino da Pietro Ruggiero incominció; o come sono ancora quelle canzoni, nelle quali le rime, solamente di stanza in stanza si rispondono; e tante volte ha luogo ciascuna rima, quante sono le stanze, ne più ne meno; nella qual maniera il medesimo Arnaldo tutte le sue canzoni compose, comechè egli in alcune canzoni trapponesse eziandio le rime ne' mezzi. versi; il che fecero assai sovente ancora degli altri Poeti di quella lingua, e sopra. tutti Giraldo Brunello, e imitarono con più diligenza, che mestiero non era loro, i Toscani. Oltrachè ritrovamento Provenza-

51 L & 1 1 L W L 1 9 H3

DELLA VOLGAR LINGUA le è stato lo usare i versi rotti; la quale usanza, perciocchè molto varia in quelli Poeti fu, che alcuna volta di tre sillabe gli fecero, alcuna altra di quattro, e ora di cinque, e di otto, e molto spesso di nove, oltra quelle di sette, e di undici; avvenne che i più antichi Toscani più maniere di versi rotti usarono ne loro poemi ancora essi, che loro più vicini erano, e più nuovi nella imitazione, e meno i meno antichi; i quali da questa usanza si discostarono, secondochè eglino si vennero da loro lontanando in tanto, che il Petrarca verso rotto niuno altro, che di sette sillabe non fece. Presero oltracciò medesimamente molte voci i Fiorentini uomini da questi, e la loro lingua ancora e rozza, e povera iscaltrirono, e arricchirono dell'altrui. Conciosslacosache Poggiare, Obbliare, Rimembrare, Assembrare, Badare, Donneare, dagli antichi Toscani detta, e riparare, quando vuol dire stare ; e albergare , e gidire sono Provenzali, e Calere altresì; dintorno alla qual voce essi avevano in usanza famigliarissima, volendo dire, che alcuno non curasse di checchè sia di dire, ch'egli lo poneva in non calere, o veramente a non cale, o ancora a non calente: della qual cosa sono nelle loro rime moltissimi esempli, dalle quali presero non solamente altri scrittori della Toscana, e Dante, che e nelle prose, e nel verso sene riPer una donna ho messo Egualmente in non cale ogni pensiero.

·019777

Sono ancora Provenzali Guiderdone, e Arnese, le Soggiorno, e Orgoglio, e Aringo, e Guisa e Huopo. Come Huopo, disse M. Ercole, non è egli Huopo voce Latina? E rispose M. Federigo; tuttavolta molto prima da Provenzali usata, che si sappia che da Toscanio perchè da loro si dee credere che si pigliasse; e tanto più ancora maggiormente, quanto avendo i Toscani in uso quest'altra voce Bisogno, che quello stesso può, di questo Huopo non facea loro huopo altramente. Sì come è da credere che si pigliasse Chero, quantunque egli Latina voce sia; essendo eziandio Toscana voce Cerco: perciocchè molto prima da' Provenzali fu questa voce ad usar presa, che da' Toscani; la qual poi torcendo; dissero Cherere, e Cherire, e Chaendo (a) molto anticamente, e Chesta. Quantunque Huopo (b) si è alcuna volta ancora più Provenzalmente detta che si fe' Huo, in

(a) Chaendo prima Chendo.

<sup>(</sup>b) Huopo mediatamente vien dal Latino, immediatamente dal Provenzale.

vece di Huopo, recandola in vece di una sillaba, siccome la recò Dante, il quale nel suo Inferno disse:

Più non t'è huo, ch' aprirmi'l tu talento.

2 Col 2 8 . To 3"

E medesimamente Quadrello voce Provenzale, e Onta, e Prode, e Talento, e Tenzona, e Gajo, e Isnello, e Guari, e Sovente, e Altresi, e Dottare, e Dottarza, che si dice eziandio Dotta: sì come la disese il medesimo Dante in quei versi pure del suo Inferno:

Allor temetti io più che mai la morte.

E non v'era mestier più che la dotta.

S'i' non avessi visto le ritorte.

E nondimeno più in uso Dottanza, sì come voce di quel fine, che amato era molto dalla Provenza: il qual fine piacendo per imitazione altresì a' Toscani, e Pietanza, e Pesanza, e Beninanza, e Malenanza, e Allegranza, e Dilettanza, e Piacenza, e Valenza, e Fallenza, e molte altre voci di questa maniera in Guido Guinicelli si leggono, in Guido Cavalcanti, in M. Cino, in M. Onesto, in Buonagiunta, in M. Piero dalle Vigne, e in altri e Poeti e Prosatori di quella età. Passò (a) que

<sup>(</sup>a) Passò indi quest' uso sino a Dante.

sto uso di fine a Dante; e al Boccaccio altresi Ptuttavia e all'uno e all'altro pervenne oggimai stanco. Quantunque Dante molto vago si sia mostrato di portare nella Toscana le Provenzali voci ; si come è Aranda, che vale quanto Appena, e Bozzo, che è Bastardo, e non legittimo, e Gaggio comeche egli di questa non fosse il primo, che in Toscana la si portasse: 6 si come è Landa, e Miraglio, e Smagare, che è trarre di sentimento, e quasi della primiera immagine; e ponsi ancora simplicemente per Affannare; la qual voce ed esso usò molto spesso, e gli altri Poeti eziandio usarono; e il Boccaccio oltre ad essi, alcuna fiata la pose nelle sue prose. Al Petrarca parve dura, e leggesi usata da lui solamente una volta; tuttavia in quelli sonetti, che egli levò dagli altri del Canzonier suo, sì come non degni della loro compagnia:

Che da se stesso non sa far cotanto, Che'l sanguinoso corso del suo lago Resti, perch' io dolendo tutto smago.

Ne queste voci sole furo Dante da Provenzali, ma delle altre ancora; sì come è Drudo, e Marca, e Vengiare, Giuggiare, Approcciare, Inveggiare, e Scoscendere, che è Rompere, e Bieco, e Crojo, e For-

sennato, e Tracotanza, e Oltracotanza (a), che è Trascuraggine, e Trascotato; la qual voce usarono parimente degli altri Toscani, ed il Boccaccio molto spesso. Anzi ho io un libro veduto delle sue novelle buono e antico, nel quale sempre si legge scritta così Trascutato, voce del tutto Provenzale, quella che negli altri ha Trascus rato. Pigliasi eziandio alle volte Trascotato per uomo trapassante il diritto ed il dovere, e Tracotanza per così fatto trapassamento. Fu in queste imitazioni, come io dico, molto meno ardito il Petrarca: pure usò Gajo, e Lassato, e Seurare, e Gras mare, e Oprire, che è Aprire, voce fa migliarissima della Provenza; la quale, passando a quel tempo forse in Toscana, passò eziandio a Roma, ed ancora dell'un luogo e dell'altro non si è partita; usò Ligio, che in tutti i Provenzali libri si legge; usò Tanto, o quanto che posero i Provenzali, in vece di dire Pur un poco; in quel verso:

Costei non è, chi tanto o quanto stringa;

e usollo più di una volta. Senzachè egli alquante voci Provenzali, che sono dalle To-

fastigium.

scane in alcuna loro parte differenti, usò più volentieri , e più spesso secondo la Provenzal forma, che la Tuscana : perciocche e Alma disse più sovente, che Anima, e Fora, che Saria, e Ancidere, che Uccidere, e Augello, che Uccello, e più volentieri pose Primiero, quando e' potè 4 che Primo; sì come aveano tuttavia in parte fatto ancora degli altri prima di lui: anzi egli Conquiso, che è voce Provenzale uso molte volte; ma Conquistato, che è Toscana, non giammai. Oltrache il dire Avia, Solia, Credia, che egli usò alle volte, è uso medesimamente Provenzale. Usò eziandio il Petrarca Ha, in vece di Sono, quando e' disse:

c. Fuor tutti i nostri lidi Ne l'isole famose di Fortuna. Due fonti ha, 

E ancora:

Che s' al contar non erro, oggi ha sett'anni.

Che sospirando vo di riva in riva:

pure da'Provenzali, come io dico, togliendolo, i quali non solamente Ha, in vece di E, e di Sono ponevano; anzi ancora Avea in vece di Era, e di Erano; ed Ebbe in vece di Fu, e di Furono dicevano, e così per gli altri tempi tutti, e guise di

quel verbo discorrendo, facevano molto spesso. Il quale uso imitarono degli altri e Poeti e Prosatori di questa lingua; e soprattutti il Boccaccio, il quale disse: Non ha lungo tempo, e Quanti Sensali ha in Eirenze, e Quante donne v'avea; che ven ayea molte, e Nella quale, comechè oggi ven' abbia di ricchi uomini, ven' ebbe già uno, ed Ebbevi di quelli; ed altri simili termini, non una volta disse, ma molte: ed è ciò nondimeno medesimamente presente uso della Cicilia. E per dire del Petrarca, avvenne alle volte che egli delle Italiche voci medesime usò col Provenzale sentimento: il che si vede nella voce Onde Perciocchè era On (a) Provenzale voce, usata da quella nazione in moltissime guise, oltra il sentimento suo Latino, e proprio: Ciò imitando, usolla alquante volte licenziosamente il Petrarca, e tra le altre, questa:

A la mano, ond' io scrieo, è fatta amica: nel qual luogo egli pose Onde in vece di dire Con la quale; e quest'altra no

Or que begli occhi, ond io mai non mi pento

De le mie pene:

<sup>(</sup>a) Perciocchè era On Franz. dont.

dove Onde può altrettanto, quanto per cagion de' quali: il che, quantunque paja arditamente e licenziosamente detto, è nondimeno con molta grazia detto; sì come si vede essere ancora in molti altri luoghi del medesimo Poeta, pure dalla Provenza tolto, come io dissi. Sono, oltre a tutto questo, le Provenzali scritture piene di un cotal modo di ragionare, che dicevano: Io amo meglio (a), in vece di dire lo voglio più tosto. Il qual modo piacendo al Boccaccio, egli il seminò molto spesso per le composizioni sue: Io amo molto meglio di dispiacere a queste mie carni; che, facendo loro agio, io facessi cosa che potesse essere perdizione dell'anima mia; ed altrove : Amando meglio il figliatolo vivo con moglie non convenevole a lui, che morto senza alcuna. Senzachè uso de' Provenzali peravventura sia stato lo aggiugnere la I nel principio di moltissime voci; comeche essi la E vi ponessero in quella vece, lettera più acconcia alla lor lingua in tale ufficio, che alla Toscana; sì come sono Istain Aschifare, Ispesso, Istesso, e delle altre, che dalla S, a cui alcun' altra consonante stia dietro, cominciano, come fanno queste. Il che tuttavia non si fa sempre; ma fassi per lo più, quando la voce, che

<sup>(</sup>a) Io amo meglio. I Franzesi altresì.

dinanzi a queste cotali voci sta, in consonante finisce; per ischifare in quella guisa

nante finisce; per ischifare in quella guisa l'asprezza, che ne uscirebbe, se ciò non si facesse; sì come fuggi Dante, che disser

Non isperate mai veder lo cielo,

E il Petrarca, che disse:

Per iscoprirlo immaginando in parte.

E comeche il dire In Hispagna paja dal Latino esser detto, egli non è così; perciocche quando questa voce alcuna vocale dinanzi da se ha, Spagna le più volte, e non Hispagna si dice. Il qual uso tanto innanzi procedette, che ancora in molte di quelle voci, le quali, comunalmente parlandosi, hanno la E dinanzi la detta S. quella E pure nella I si cangiò bene spesso, Istimare, Istrano, e somiglianti. Oltrachè alla voce Nudo si aggiunse, non solamente la I, ma la G ancora, e fecesene Ignudo; non mutandovisi perciò il sentimento di lei in parte alcuna: il quale in quest'altra voce Ignavo si muta nel contrario di quello della primiera sua voce, che nel latino solamente è ad usanza; la qual voce nondimeno Italiana è più tosto, sì come dal latino tolta, che Toscana. Nè solamente molte voci, come si vede, o pure alquanti modi del dire presero dalla Provenza i Toscani; anzi, essi ancora molte figure del parlare; molte sentenze, molti argomenti di canzoni, molti versi medesimi le furarono; e più ne furaron quelli che maggiori stati sono, e migliori Poeti reputati. Il che agevolmente vederà, chiunque le Provenzali rime piglierà fatica di leggere; senzachè io, a cui sovvenire di ciascuno esemplo non può, tutti e tre voi gravi ora recitandolevi. Per le quali cose, quello estimar si può, che io M. Ercole, rispondendo vi dissi, che il verseggiare, e rimare da quella nazione, più che da altra, si è preso. Ma si come la Toscana lingua, da quelle stagioni a pigliare riputazione incominciando, crebbe in onore e in prezzo, quanto si è veduto, di giorno in giorno; così la Provenzale è ita mancando e perdendo di secolo in secolo: intanto che ora non che Poeti si truovino, che scrivano Provenzalmente; ma la lingua medesima è poco meno che sparita, e dileguatasi dalla contrada. Perciocchè in gran parte altramente, parlano quelle genti, e scrivono a questo di, che non facevano a quel tempo: ne senza molta cura e diligenza e fatica si possono ora bene intendere (a) le loro antiche scritture. Senzache eglino a nessuna qualità di studio meno intendono, che al rimare, e alla Poesia; ed altri popoli, che Shill all

<sup>(</sup>a) Ciò è vero. Bembo Vol. X.

serivano in quella lingua essi non hanno i quali, se sono Oltramontani jog poco ja o aulla scrivono, o lo fanno Francesementas se sono Italiani, nella loro lingua più tosto a serivere si mettono agevole e usata che nella faticosa e disusata altrui. Perche non è anco da maravigliarsi , M. Ercole; se elz la che già riguardevele fu , e celebrata , è ora come diceste ; di poco grido. 4th, 200 IX. Avea M. Federigo al suo ragionamento posto fine, quando il Magnifico de mio fratello, dopo alquante parole dell'uno, e dell'altro fatte sopra le dette cose si avvidero che M. Ercole tacendo e gli occhi in una parte fermi e fissi tenendo non gli ascoltava, ma pensava ad altro il quale poco appresso, riscossosi, ad essi rivolto, disse (9). Voi avete detto non so che che io da nuovo pensamento soprappreso; non ho udito. Vaglia a ridire, se io di troppo non vi gravo. Di nulla ci gravate, rispose il Magnifico; ma noi ragionavamo in onore di M. Federigo, lodando la sua diligenza posta nel vedere i Provenzali componimenti, da molti non bisognevole , e soverchia riputata. Ma voi di che pensavate così fissamente? Io pensava, disse egli, che se io ora dalle cose, che per M. Federigo e per voi della Volgar lingua dette si sono, persuaso a scrivere volgarmente mi disponessi, sicuramente a molto strano partito mi crederei essere; nè saprei come spedirmene, senza far perdita da qualche canto:

il che, quando io Latinamente penso di scrivered non mi avviene. Perciocchè la Latinantingna altro che una lingua non è, di una sola qualità e di una forma; con la quale tutte le Italiane genti, e dell'altre; che Italiane non sono, parimente scrivono, senza differenza avere, e dissomiglianza in parte alcuna, questa da quella: conciossiacosachè tale è in Napoli la Latina lingua; quale ella è in Roma, e in Firenze, e in Melano, e in questa città, e in ciascuna al tra, dove ella sia in uso o molto, o poco: che in tutte medesimamente è il parlar Latino di una regola, e di una maniera: onde io a Latinamente scrivere mettendomi, non potrei errare nello appigliarmi. Ma la Volgare sta altramente perciocche ancorachè le genti tutte, le quali dentro ai termini della Italia sono comprese, favellino de ragionino Volgarmente; nondimeno ad un modo Volgarmente favellano i Napoletani uomini ad un altro ragionano i Lombardi, ad un altro i Toscani, e così, per ogni popolo discorrendo, parlano tra se diversamente tutti gli altri. E sì come le contrade, quantunque Italiche sieno medesimamente tutte hanno nondimeno tra se diverso e differente sito ciascuna; così le favelle, comeche tutte Volgari si chiamino, pure tra esse molta differenza si vede essere, e molto sono dissomiglianti l'una dall'altra. Perlaqualcosa come io dissi, impacciato mi troverei, che non saprei, volendo scrivere volgarmente, tra tante forme e quasi facce di volgari ragionamenti, a quale appigliarmi,

X. Allora mio fratello sorridendo: Egli sì par bene, disse, che voi non abbiate un libro veduto, che il Calmeta composto ha della volgar poesia; nel quale egli affinchè le genti dell'Italia non istrano in contesa tra loro, dà sentenza sopra questo dubbio di qualità, che niuna se ne può dolere. (10) Voi di poco potete errare, M. Car-Io, rispose lo Strozza (a), a dire che io libro alcuno del Calmeta non ho veduto, il quale, come sapete, scritture che volgari sieno, e componimenti di questa lingua piglio in mano rade volte, o non mai. Ma pure che sentenza è quella sua così maravigliosa, che voi dite? E, rispose mio fratello, questa, che egli giudica e termina in favore della Cortigiana lingua; e questa non solamente alla Puglicse, e alla Marchegiana, o pure alla Melanese prepone; ma ancora con tutte l'altre della Italia a quella della Toscana medesima ne la mette sopra; affermando a' nostri uomini, che nello scrivere e comporre Volgarmente niuna lingua si dee seguire, ninna apprendere, se non questa. A cui il Magnifico. E quale, Domine, lingua Cortigiana chiama costui? conciossiecosachè parlare Cortigiano è quello che si usa nelle Corti, e le Corti sono

<sup>(</sup>a) Rispose lo Strozza Strozzi.

molte : perciocche e in Ferrara è Corte, e in Mantova, e in Urbino, e in Ispagna, e in Francia, e in Lamagna sono Corti, e in molti altri luoghi. Laonde lingua Cortigiana chiamare si può in ogni parte mondo quella, che nella Corte si usa della contrada, a differenza di quell'altra che rimane in bocca del popolo, e non suole essere così tersa, e così gentile. Chiama, rispose mio fratello, Cortigiana lingua quella della Romana Corte il nostro Calmeta, e dice, che perciocche facendosi in Italia menzione di Corte, ognuno dee credere, che di quella di Roma si ragioni, come tra tutte primiera: lingua Cortigiana esso vuole, che sia quella che si usa in Roma, non mica da' Romani uomini, ma da quelli della Corte, che in Roma fanno dimora. E in Roma. disse il Magnifico, fanno dimora medesimamente diversissime genti pure di Corte: perciocchè, sì come ciascuno di noi sa, molti Cardinali vi sono, quale Spagnuolo, quale Francese, quale Tedesco, quale Lombardo, quale Toscano, quale Viniziano; e di molti Signori vi stanno al continuo, che sono ancora essi membri della Corte, di strane nazioni bene spesso e molto tra se differenti, e lontane : il Papa medesimo, che di tutta la corte è capo, quando è Valenziano (a), come veggiamo essere ora, quando Genovese, e quan-

<sup>(</sup>a) Quand'è Valenziano Aless. VI.

DELLA VOLGAR LINGUA do di un luogo, e quando d'altro. Perche, se lingua Cortigiana è quella che costoro usano de essi sono tra se così differentic come si vede che sono, nè quelli medesimi sempre; non so io ancor vedereq quale il nostro Calmeta lingua Cortigia. na si chiami. Chiama, dico, quella lini gua, disse da capo mio fratello, che in Corte di Roma è in usanza, non la Spagnuola, la Francese, o la Melanese, o la Napoletana da se sola, o alcun' altra; ma quella che del mescolamento di tutte queste è nata, e ora è tra le genti della Corte quasi parimente a ciascuna comune. Alla qual parte dicendogli, non ha guari, M. Trisone Gabriele nostro, a cui egli; sì come ad nomo che udito avea molte volte ricordare, essere dottissimo, e soprattutto intendentissimo delle Volgari cose, questa nuova opinion sua, là dove io era, isponea, come ciò potesse essere, che tra così diverse maniere di favella ne uscisse forma ulcuna propria, che si potesse ed insegnare, ed apprendere con certa e ferma regola , sicché sene valessino gli scrittori ; esso gli rispondea, che sì come i Greci quattro lingue hanno alquanto tra se differentice separate, delle quali tutte, una ne traggono, che niuna di queste è (a), ma bene

<sup>(</sup>a) Una ne traggono, che niuna di queste è Dialetto comuns.

ba in se molte parti e molte qualità di ciascuna così di quelle, che in Roma, per la varietà delle genti, che sì come fiumi al mare, vi corrono, e allaganvi d'ogni parte sono senza fallo infinite, sene generaisied escene questa, che io dico; la quale altresi, come quella Greca, si vede avere sue regole, sue leggi; ha suoi termini, suoi confini, ne' quali contenendosi, valere sene può chiunque scrive. Buona somiglianza, disse il Magnifico, seguendo le parole di mio fratello, e hene paragonata : ma che rispose M. Trifone a questa parte? Rispose, disse-mio fratello, che oltrachè le linque della Grecia eran quattro, come esso diceva; e quelle di Roma tante, che non sin numerorebbono di leggiere (a) , delle qualicutte formare, e comporne una terminata, e regolata non si potea, come di quattro si era potuto; le quattro Greche nella loro propria maniera si erano conserwate continuo; il che avea fatto agevole agli nomini di quei tempi dare alla quinta certa qualità, e certa forma. Ma le Romane si mutavano secondo il mutamento de' Signori; che facevano la Corte; onde quella una che sene generava, non istava ferma; anzi a guisa di marina onda, che ora per un vento a quella parte si gonfia, ora a questa si china per un altro; così clla,

<sup>(</sup>a) I Dialetti Greci infiniti.

DELLA VOLGAR LINGUA . che pochi anni addietro era stata tutta nostra, ora si era mutata, e divenuta in buona parte straniera. Perciocche poiche le Spagne a servire il loro Pontefice a Roma i loro popoli mandati aveano, e Valenza il colle Vaticano occupato avea; a nostri uou mini, e alle nostre donne oggimai altre vou ci, altri accenti avere in bocca non piaceva, che Spagnuoli. Così quinci a poco, se il Cristiano Pastore, che a quello di oggi venisse appresso, fosse Francese; il parlare della Francia passerebbe a Roma insieme con quelle genti; e la Cortigiana lingua, che si era oggimai cotanto Inispagnuolita, incontanente s' Infranceserebbe; e altrettanto di nuova forma piglierebbe, ogni volta che le chiavi di San Pietro venissero a mano di posseditore diverso di nazione dal passato: Ora allo ncontro molte cose recò il Calmeta in difesa della sua nuova lingua, poco sustanzievoli nel vero, e a quelle somiglianti, che udito avete; volendo a M. Trifone persuadere, che il parlare della Romana Corte era grave dolce, vago, limato, puro; il che diceva delle altre lingue non avvenire, ne pure della Toscana così appieno. Ma egli nulla di ciò gli credette, nè gliele fece buono in parte alcuna: onde egli o per la fatica del ragionare, o pure perciocche M. Trifone non accettava le sue ragioni, tutto cruccioso e caldo si dipartì. Bene, e ragionevolmente, sì come egli sempre fa, rispose M.

Trifone al Calmeta, disse il Magnifico, in ciò, che raccontato ci avete. Ma egli l'arebbe peravventura potuto strignere con più forte nodo; e arebbel fatto, se non l'avesse, sì come io stimo, la sua grande e naturale modestia ritenuto. E quale è questo nodo più forte, Giuliano, disse lo Strozza, che voi dite? E, disse egli, che quella lingua, che esso alle altre tutte prepone non solamente non è di qualità da preperre ad alcuna; ma io non so ancora, se dir si può, che ella sia veramente lingua. Come? che ella non sia lingua, disse M. Ercole, non si parla, e ragiona egli in Corte di Roma a modo niuno? Parlavisi, rispose il Magnifico, e ragionavisi medesimamente come negli altri luoghi; ma questo ragionare peravventura, e questo favellare tuttavia non è lingua: perciocchè non si può dire, che sia veramente lingua alcuna favella, che non ha scrittore. Già non si disse alcuna delle cinque Greche lingue esser lingua, per altro, se non perciocche si trovavano in quella maniera di lingua molti scrittori. Ne la Latina lingua chiamiamo noi lingua, solo che per cagion di Plauto, di Terenzio, di Virgilio, di Varrone, di Cicerone, e degli altri, che scrivendo, hanno fatto che ella è lingua, come si vede. Il Calmeta scrittore (a) alcuno non

<sup>(</sup>a) Nota one non è lingua quella che non ha scrittori

ha da mostrarci nella lingua, che egli con tanto doda agli scrittori. Oltraccio ogniedina gua alcuna qualità ha in se i per la quale essa è linguateo povera , os abbondevole sib tersa, o rozza, o piacevole, ousevenajeo altre parti ha a queste simili, che io dicos Il che dimostrare con altro testimonio nom si può; che di coloro che hanno in quella lingua scritto. Perciocche, se io volessi dia re, che la Fiorentina lingua più regolatar si vede essere, più vaga ; più pura, che la Provenzale; i miei due Toschi vi porrei dinanzi, il Buccaccio, e il Petrarca senza più, come che molti vene avesse degli als tri; i quali due tale fatta l'hanno, quale essendo non ha da pentirsi. Il Calmeta quale Autore ci recherà per dimostrarci, che horsua lingua queste, o quelle parti hais per le quali ella sia da preporre alla mia? sicuramente non niuno, che di nessuno sp sa ; che nella Cortigiana lingua soritto abbia infino a questo giorno. Quivi tramettendosi M. Ercole: a questo modo idisse, si potranno peravventura le parole di Ma-Garlo far vere: che non essendo lingua quella, che il Calmeta per lingua a tutte le Italiane lingue prepone; niun popola dell' Italia dolere si potrà della sua sens

liano, fuori del dubbio, che io vi proposi (14). Si, sarete si, rispose il Magnifico, se voi peravventura seguitar quegli altri

non voleste; i quali , perciocche non sand no essi ragionari Toscanamente, si fanno a credere che ben fatto sia quelli biasimare. che così ragionano. Perlaqualcosa essi la costoro deligenza schernendo ssenza legge: alcuna scrivono senza avventimento se comunque gli porta la folle , e vana licenzali che essi danse si hanno presa; così ne vanno ogni voce di qualunque popelo, ogni modo sciocco, ogni stemperata maniera di dire ne loro ragionamenti portando, e in essicaffermando, che cosinsi dee fare end pure se voi al Bembo vi farete dire, perehè è che M. Pietro suo fratello i suoi Asolani libri più tosto in lingua Fiorentina dettati ha, che in quella della città sna? Allora mio fratello, senza altro priego di M. Ercole aspettare, disse. Hallo fatto per quella cagione, per la quale molti Greciq quantunque Ateniesi non fossero pure min volontierie i cloro componimentia in lingua Attica distendeano, che in altra; sì come in quella, che è nel vero più vaga, e più gentile. Evadunque la Fiorentina lingua; disse lo Strozza, più gentile, e più vaga, M. Carlo, della vostra? E, senza dubbio alcuno, rispose egli: nè mi ritrarrò io, Mi Ercole i di confessare a voi quello che mio fratello a ciascuno ha confessato, in quella lingua più tosto che in questa dettando, è commentando. Ma perchè è, rispose lo Strozza, che quella lingua più gentile sia; che la vostra? Allora, disse mio fratello:

Egli si potrebbe dire in questa sentenza M. Ercole, molte cose: perciocche primieramente si veggono le Toscane voci miglior suono avere, che non hanno le Viniziane più dolce a più vago, più ispedito, più vivo; nè elle tronche, si vede, che sieno, e mancanti , come si può di buona parte delle nostre vedere, le quali miuna lettera raddoppiano giammai. Oltre a questo hanno il loro cominciamento più proprio, hanno il mezzo più ordinato, hanno più soave, e più delicato il fine, nè sono così sciolte, così languide: alle regole hanno più risguardo a a tempi a numeri agli articolia, alle persone: molte guise del dire usano i Toscani nomini piene di giudicio, piene di vaghezza, molte grate e dolci figure, che non usiamo noi; le quali cose quanto adornano , non bisogna che venga in quistione. Ma io non voglio dire ora, se non questo; che la nostra lingua scrittoradi prosa sche si legga, e tenga per mano ordinatamente, non ha ella alcuno; di verso, senza fallo, molti pochi ; uno de' quali più in pregio è stato a suoi tempi, o pure a nostri, per le maniere del canto, col quale egli mana dò fuori le sue canzoni, che per quelle della scrittura; le quali canzoni dal soprannome di lui sono poi state dette, e ora si dicono de Giustiniane, E se il Cosmico è stato letto già, e ora si legge, è forse per ciò che egli non ha in tutto composto Vinizianamente; anzi s'è egli dal suo natio

parlare, più che mezzanamente, discostato La qual povertà, ce mancamento di scritto richstimo essere avvenuto apereció che enello (scrivere la lingua non soddisfa , postas dico, nelle carte tale, quale ella è nel popolo; ragionando e favellando; e pigliarla dalle scritture non si può , che degni e accettati scrittori noi , come io dissi, non abbiamo. Là dove la Toscana e nel parlare è vaga, e nelle scritture si legge ordinatissima: conciossiecosachè ella da molti suoi scrittori di tempo in tempo indirizzata è ora guisa, e regolata e gentile, che oggimai poco desiderare si può più oltra: massimamente veggendosi quello:, che non è meno, che altro da disiderare, che vi sia; e ciò è; che a lei copia, e ampiezza non mancano. La qual cosa scorgere si può per questo; che ella, ed alle quantunque alte, e gravi materie dà bastevolmente voci, che le spongono, niente meno, che si dia la Latina; e alle basse e leggiere altresi : a quali due stremi, quando si soddisfa, non è da dubitare; che al mezzano stato si manchi. Anzir alcuna volta eziandio più abbondevole si potrebbe peravventura dire, che ella fosse. Perciocchè, rivolgendo ogni cosa, con qual voce i Latini dicano quello, che da Toscani molto usatamente Valore è detto, non troverete. E perciocchè, tanto sono le lingue belle, e buone più, e meno l'una dell'altra, quanto elle più o meno hanno illustri, e onorati scrittori; sicuramente dire si può; M. Ercole; la Fiorentina lingua essere non solamente della mia; che senza contesa la si mette innanzi; ma ancora di tutte l'altre volgari, che a nostro conoscimento pervengono; di gran lunga primiera:

XII. Bella e piena loda è questa Giuliano, del vostro parlare, disse lo Strozza, e come io stimo, ancor vera; poiche ella da strano, e da giudicioso uomo gli è data (12). Ma voi, M. Federigo, che ne dite, parvi egli che così sia? Parmi, senza dubbio alcuno, rispose M. Federigo, e dicone quello stesso, che M. Carlo ne dice : il che si può credere ancora per questo, che non solamente i Viniziani compositori di rime con la Fiorentina lingua scrivono, se letti vogliono essere dalle genti; ma tatti gli altri Italiani ancora. Di prosa non pare già che ancor si veggano, oltra i Toscania molti scrittori. E di ciò anco non è mara viglia; conciossiecosache la prosa molto più tardi è stata ricevuta dalle altre nazioni, che il verso. Perchè voi vi potete tener per contento, Giuliano, al quale ha fatto il cielo natio e proprio quel parlare, che gli altri Italiani uomini per elezione seguono, ed è loro strano. Allora mio fratello : Egli par bene da una parte, disse, M. Federigo, che per contento tener sene debba Giuliano; perciocchè egli ha, senza sua fatica, quella lingua nella culla, e nelle fasce apparata, che noi dagli autori il più

delle volte con le ossa dure disagiosamen. te appariamo Ma d'altra non so io bene sonza sfallo alcuno, che dirmi; e viemmi talora, in openione di credere, che l'essere a questi, tempi nato Fioreatino, a ben volere Fiorentino scrivere, non sia di molto vantaggio. Perciocchè, eltrechè naturalmente suola avvenire, che le cose, delle quali abbondiamo, sono da noi men care avute: onde voi Toschi del vostro parlare abbondevoli, meno stima ne fate, che noi non facciamo si avviene egli jancora che perciocche voi ci nascete e crescete a voi pare di saperlo abbastanza. Perlaqualcosa non ne cercate altramente gli scrittoris a quello del popolaresco uso tenendovi, senza passare più avanti; il quale nel vere non'è mai così gentile, così vago, come sono le huone seritture. Ma gli altri, che Toscani non sono, da' buoni libri la lingua apprendendo , l'apprendono vaga e gentile. Così ne viene peravventura quello, che io bo udito dire più volte, che a questi tempi non così propriamente, nè così riguardevolmente scrivete nella vostra medesima lingua voi Fiorentini, Giuliano, come si vede che scrivono degli altri. Il che può avvenire eziandio per questo, che quando bene ancora voi, per meglio sapere scrivere, abbiate con diligenza, cerchi, e ricerchi i vostri autori ; pure poi quando la penna pigliate in mano, per occulta forza della lunga usanza, che nel parlare avete fatta

del popolo, molici di quelle voci e malis di quelle maniere del dire vi si paranon mal grado vostro, dinanzi, che offeudunes e quasi macchiano le scritture periqueste tutte fuggire, e schifare non si possono il più delle volte : il che non avviene di cos loro, che lo scrivere nella lingua vostra dals le buone composizioni vostre solamente 398 non altronde hanno appreso. Ne dico già io ciò, perche non cene possa alcuno essere, in cui questo non abbia luogo; sì come non han Giuliano in voi, il quale da fanciullo nelle buone lezioni avvezzo così ragionate ora, come quelli scrissero, de quali si è detto. Ma dicolo per la maggior parte, o forse per gli altri, che io non so, se alcuno altro si è de vostri , che questo in cio possa, che voi potete. . will igua OMO XIII. lo M. Carlo , riprese il Magnifico, lasciando da parte quello, che di me avete detto, a che io rispondere non voglio, non vi niego già, che egli non possa essere, che M. Pietro vostro fratello e degli altri, che l'iorentini non sono, la lingua de nostri antichi scrittori con maggior diligenza non seguano, e più segnatamente con essa peravventura non iscrivano di quello, che scriviam noi; e voglio io ripormi tra gli altri, da quali voi, per vostra cortesia stolto mi avete (13). Ma io non so, se egli si dehba per questo dire, che il vostro scrivere in quella guisa più sia da lodare, che il Will I divise on a sold

nostro. Perciocche, come si vede chiaramente in ogni regione, e in ogni popolo avvenire, il parlare, e le favelle non sempre durano in uno medesimo stato; anzi elle si vanno o poco, o molto cangiando. si come si cangia il vestire, il guerreggiare, e gli altri costumi, e maniere del vivere comeché sia. Perché le scritture, sie come anco le veste, e le arme, accostare. si debbono, e adagiare con l'uso de tempi , ne quali si scrive; conciossiecosachè esse dagli uomini che vivono, hanno ad esser lette e intese; e non da quelli, che son già passati. Era il nostro parlare negli antichi tempi rozzo, e grosso, e materiale: e molto più oliva di contado, che di città. Perlaqualcosa Guido Cavalcanti, Farinata degli Uberti, Guittone, e molti altri, le parole del loro secolo usando, lasciarono le rime loro piene di materiali e grosse voci altresi; perciocchè e Blasmo, e Placere, e Meo, e Deo (a) dissero assai sovente; e Bellore, e Fallore, e Lucore, e Amanza, e Saccente, e Coralmente, senza risquardo e senza considerazione alcuna avervi sopra; sì come quelli, che ancora. uditernon aveano di più vaghe. Nè stette guari, che la lingua lasciò in gran parte la prima dura corteccia del pedal suo.

<sup>(</sup>a) Dal Provenzale tutto per vezzo.

Bembo Vol. X. 5

Laonde Dante (a) e nella Vita nuova le nel Convito e nelle Canzoni, e nella Commedia sua molto si vede mutato e differente da quelli primieri, che io dico ; e tra queste sue composizioni più si vede lontano da loro in quelle, alle quali egli pose mano più attempato, che nelle eltre: iliz che argomento è , che secondo il mutamento della lingua, si mutava egli, affine di poter piacere alle genti di quella stagione, nella quale esso scrivea. Furono pochi anni appresso il Boccaccio, e il Petrarca, i quali, trovando medesimamente il parlare della patria loro altrettanto, o più ancora, cangiato da quello, che trovò Dante, cangiarono in parte altresì i loro componimenti. Ora vi dico, che si come al Petrarca, e al Boccaccio non sarebbe stato dicevoleche eglino si fossero dati allo scrivere nel-h la lingua di quegli antichi, lasciando la loro, quantunque essi l'avessero e potuto, e saputo fare; così ne più ne meno pare, che a noi si disconvenga, lasciando questa s del nostro secolo, il metterci a comporre in quella del loro : che si potrebbe dire . M. Carlo, che noi scriver volessimo a' morso ti , più che a vivi. Le bocche acconce a parlare, ha la natura date aglia uomini affineche ciò sia loro de loro animi, che ा करारे अपने अपने विकास है।

<sup>110 4</sup> SANSE DA CENTO 0 (a) Dante in quelle da giovane latineggiava come il Bocc.

vedere compiutamente in altro specchio non si possono segno e dimostramento : e que sto parlare di una maniera si sente nella Italia, e in Lamagna si vede essere di un'altras e così da questi diverso negli altri luoghi. Perchè, sì come voi e io saremno da riprendere, se noi a nostri figliuoli facessimo il Tedesco linguaggio imprendere, più tosto che il nostro; così medesimamente si petrebbe peravventura dire, che biasimo meritasse colui, il quale vuole innanzi con la lingua degli altri secoli scrivere, che con quella del suo. Tacevasi, dette queste parole, il Magnifico, e gli altri medesimamente sitacevano, aspettando quello che mio fratela lo recasse allo ncontro; il quale incontanente in questa guisa rispose: Debole e arenoso fondamento avete alle vostre ragioni dato, se to non m'inganno, Giuliano, dicendo: che perche le favelle si mutano, egli sindee sempre a quel parlare, che è in bocca delle genti, quando altri si mette a scrivere ; appressare, e avvicinare i componimenti: conciossiecosache di esser letto e inteso dagli uomini, che vivono, si debba cercare, e procacciare per ciascuno. Perciocche, se questo fosse vero, ne seguirebbe, che al coloro, che popolarescamente scrivono, maggior loda si convenisse dare, che a quelli che le scritture loro dettano, e compongono più figurate, e più gentili; e Virgilio meno sarebbe stato pregiato, che molti dicitori di piazza e di volgo perav-

ventura non furono: conciossiecosachè egli assai sovente ne suoi poemi usa modi del dire in tutto lontani dalle usanze del popolo; e costoro non vi si discostano giammai. La lingua delle scritture, Giuliano, non dee a quella del popolo accostarsi, se non inquanto, accostandovisi, non perde gravità, non perde grandezza; che altramente ella discostare sene dee, e dilungare, quanto le basta a mantenersi in vago, e in gentile stato. Il che avviene per ciò, che appunto non debbano gli scrittori por cura di piacere alle genti solamente, che sono in vita, quando essi scrivono, come voi dite; ma a quelle ancora, e peravventura molto più, che sono a vivere dopo loro: conciossiecosache ciascuno la eternità alle sue fatiche più ama, che un brieve tempo. E perciocche non si può per noi compiutamente sapere, quale abbia a essere la usanza delle favelle di quegli uomini, che nel secolo nasceranno, che appresso il nostro verrà, e molto meno di quegli altri. i quali appresso noi alquanti secoli nasceranno; è da vedere, che alle nostre composizioni tale forma, e tale stato si dia. che elle piacer possano in ciascuna età, e a ogni secolo, e a ogni stagione esser care; sì come diedero nella latina lingua ai loro componimenti Virgilio, Cicerone, e degli altri; e nella Greca Omero, Demostene, e di molti altri a' loro; i quali tutti, non mica secondo il parlare, che era

in uso, e in bocca del volgo della loro età, scriveano, ma secondoche parea loro, che bene lor mettesse a poter piacere più lungamente. Credete voi, che se il Petrarca avesse le sue canzoni con la favella composte de suoi popolani, che elle così vaghe, così belle fossero, come sono, così care, così gentili? Male credete, se ciò credete. Nè il Boccaccio altresì con la bocca del popol ragionò; quantunque alle prose ella molto meno si disconvenga, che al verso. Che comechè egli alcuna volta, massimamente nelle novelle, secondo le proposte materie, persone di volgo a ragionare traponendo, s'ingegnasse di farle parlare con le voci, con le quali il volgo par-Iava; nondimeno gli si vede, che ntutto I corpo delle composizioni sue esso è così di belle figure, di vaghi modi, e dal popolo non usati ripieno, che meraviglia non è, se egli ancora vive, e lunghissimi secoli viverà, Il somigliante hanno fatto nelle altre lingue quegli scrittori, a' quali è stato bisogno, per conto delle materie, delle quali essi scrivevano, le voci del popolo alle volte porre nel campo delle loro scritture; sì come sono stati oratori, e compositori di commedie, o pure di cose, che al popolo dirittamente si ragionano; se essi tuttavia buoni maestri delle loro opere sono stati. Quale altro giammai fu, che al popolo ragionasse più di quello, che fe' Cicerone? Nondimeno il suo ragionare intan-

DELLA VOLGAR LINGUA to si levo dal popolo, che egli sempre solo, sempre unico, sempre senza compagnia è stato. Simigliantemente avvenne di Demostene tra' Greci; e poco meno in quell'altra maniera di scrivere di Aristofane, e di Terenzio tra loro, entra noi. Perlaqualcosa dire di loro si può, che essi bene hanno ragionato col popolo, in modo che sono stati dal popolo intesi: ma non in quella guisa, nella quale il popolo ha ragionato con loro. Perchè, se volete dire, Giuliano. che agli scrittori stia bene ragionare in maniera, che essi dal popolo sieno intesi, io il vi potrò concedere non in tutti, ma in alquanti scrittori tuttavia: ma che essi ragionar debbano, come ragiona il popolo, questo in niuno vi si convederà giammai. Sono in questa città molti, e credo io, che ne siano nella vostra ancora, i quali orando, come si fa, dinanzi alle corone de. giudici, o altramente agli orecchindella moltitudine consigliando, comeche sia trovano e usano molte voci nuove, e per addietro dal popolo non udite, come dicono molte usate, ma tuttavia le pongono con nuovo sentimento, o ancora da altre lingue ne pigliano, per fare il lero parlare più riguardevole, e più vago : le quali tuttavia sono dal popolo intese, o perchè essi le derivano da alcuna usata; o perchè la catena delle voci, tra le quali elle son poste, le fa palesi Usano eziandio molti modi e molte figure del dire similmente

move dal volgo; e nondimeno per quelle cagioni medesime da esso intese. Il che se nel ragionare osservato accresce dignità. e grazia ; quanto si dee egli osservare maggiormente nelle scritture? Oltrache infiniti scrittori sono, a quali non fa mestiero essere intesi dal volgo; anzi essi lo rifiutano, e scacciano da loro componimenti, solamente ad essi i dotti, e gli scienziati uomini ammettendo. Nè questo solamente fanno nelle composizioni, che essi agli scienziati scrivono; ma in quelle ancora molte volte, che dettano, e indirizzano a' non dotti. Scrive delle bisogne del contado il Mantovano Virgilio, e scrive a' contadini, invitandogli ad apparar le cose, di che egli ragiona loro: tuttavolta scrive in modo, che, non che contadino alcuno, ma niuno uomo più che di città, se non dotto grandemenie, e letterato, può bene e compiutamente intendere ciò, che egli scrive. Potrassi egli per questo dire, che i libri delle opere della villa di Virgilio non sieno lo specchio, lume, e la gloria de latini componimenti? Non è la moltitudine, Giuliano, quella che alle composizioni di alcun secolordona grido e autorità; ma sono pochissimi nomini di ciascun secolo; al giudicio de quali, perciocche sono essi più dotti degli altri riputati, danno poi le genti, e la moltitudine fede, che per se sola giudicare non sa dirittamente; e a quella parte si spiega con le sue voci, a cui ella quei

pochi nomini , che io dico , sente piegarel E i dotti non giudicano, che alcuno bene scriva, perché egli alla moltitudine e al popolo possa piacere del secolo, nel quale esso scrive, ma giudica a' dotti di qualune que secolo tanto ciascuno, dover piacere, quanto egli scrive bene : che del popolo non fanno caso. E adunque da scriver bene, più che si può; perciocche le buone scritture, prima a dotti, e poi al popolo del loro secolo piacendo, piacciono altresì e a dotti, e al popolo degli altri secoli parimente. Ora mi potreste dire: cotesto tuo scriver bene onde si ritrae egli, e da cui si cerca? Hassi egli sempre ad imprendere dagli scrittori antichi, e passati? Non piaca cia a Dio sempre, Giuliano, ma sì bene ogni volta, che migliere, e più lodato è il parlare nelle scritture de passati nomini, che quello che è o in bocca, o nelle scritture de vivi. Non dovea Cicerone, o Virgilio, lasciando il parlare della loro età, ragionare con quello di Ennio, o di quegli, altri, che furono più antichi ancora di luis perciocche essi averebbono oro purissimo che delle preziose vene del loro fertile e fiorito secolo si traeva, col piombo della rozza età di coloro cangiato: sì come dicer ste, che non deveano il Petrarca, e il Boccaccio col parlare di Dante, e molto meno con quello di Guido Guinicelli, e di Farinata, e de nati a quegli anni ragionare.

Ma quante volte avviene, che la maniera della lingua delle passate stagioni è migliore, che quella della presente non è; tante volte si dee per noi con lo stile delle passate stagioni scrivere, Giuliano, e non con quello del nostro tempo. Perche molto meglio e più lodevolmente avrebbono prosato, e verseggiato e Seneca; e Tranquillo, e Lucano, e Claudiano, e tutti quegli scrittori, che dopo il secolo di Giulio-Cesare, e di Augusto, e dopo quella monda e felice età stati sono infino a noi; se essi nella guisa di que loro anuchi, di Virgilio dico, e di Cicerone, scritto avessero, che non hanno fatto scrivendo nella loro: e molto meglio faremo noi altresi, se con lo stile del Boccaccio, e del Petrarca ragioneremo nelle nostre carte, che non faremo a ragionare col nostro; perciocche, senza fallo alcuno, molto meglio ragionarono essi, che non ragioniamo noi. Ne fie per questo, che dire si possa, che noi ragioniamo e scriviamo a morti, più che ai vivi. Ai morti scrivono coloro, le scritture de quali non sono da persona lette giammai; o se pure alcuno le legge, sono que tali uomini di volgo, che non hanno giudicio, e così le malvage cose leggono, come le buone: perchè essi morti si possono alle scritture dirittamente chiamare, e quelle scritture altresì, le quali in ogni modo muojono con le prime carte. La latina lingua, si co-

DELLA VOLGAR LINGUA me si disse pur dianzi, eranagli antichi natia , e in quel grado medesimo , che è ora la Volgare a noi, che così l'apprendevano essi tutti, e così la usavano, come noi apprendiamo questa, e usiamo ne più, ne meno. Non perciò ne viene, che quale ora latinamente scrive , a' morti si debba dire , che egli scriva, più che a vivi; perciocchè gli uomini, de' quali ella era lingua, ora non vivono, anzi sono già molti secoli stati per lo addietro. Ma io sono forse troppo ardito, Giuliano, che di queste cose con voi così affermatamente ragiono, e quasi come legittimo giudice voglio speditamente darne sentenza. Egli si potrà poscia, quando a voi piacerà, altra volta meglio vedere, se quello che io dico è vero: e M. Federigo alcuna cosa vi ci recherà ancora egli. lo per me niuna cosa saprei recare sopra quelle che si son dette, disse a questo M. Federigo, forse per ciò, che aggiugnere non si può sopra 'l vero. Ma io mi avveggo, che il di è basso; se Giuliano più oltra non fa pensiero di dire egli, sarà peravventura ben fatto, che noi pensiamo di dipartirci. Nè io altresì voglio dire più oltra, rispose il Magnifico; posciachè o la nuova Fiorentina lingua, o l'antica, che si lodi maggiormente, l'onore in ogni modo ne va alla patria mia. Il dipartire adunque, M. Federigo, sia quando a voi piace; se M. Ercole nondimeno si è de suoi dubbi risoluto abbastanza.

XIV. Allora lo Strozza, che buona pezza assai intentamente quello, che si era ragionato, ascoltando, niente parlato avea. disse: Lo avermi voi tutti oggi fatto chiaro di alquante cose sopra la Volgar lingua; delle quali io niuna contezza avea, mi ha postonin disio di dimandarvi di alquante altre ; e fareilo volentieri , se l'ora non fosse tarda, come M. Federigo dice, e come io veggo, che ella è; e se noi non avessimo pur troppo lungamente occupato M. Carlo, il quale fie bene che noi lasciamo (14). Me non avete voi occupato di nulla, riprese mio fratello, il quale non potea questo di meglio spendere, che lio me l'abbia speso. Voi, Messer Ercole, e questi altri posso io bene avere occupatine disagiati soverchio; il che se è stato, della vostra molta cortesia ringraziandovi, che avete con isconcio di voi il mio natale di della vostra presenza onorato, vi chieggo di ciò perdono. Nonpertanto io non mi pento di avervi dato questo sinistro. E chi sa, se io ne ho a fare più alcuno altro? Ma lasciando questo da parte, se io credessi, che voi fatto chiaro di quelle cose, delle quali dite che ci addimandareste volentieri, pensaste di scrivere alcuna volta con quella lingua, con la quale ragionate sempre: lo direi, che noi o qui, o in altro luogo, dove a voi piacesse, insieme ci ritrovassimo medesimamente domani a questo fine: ma io non lo spero, in maniera vi ho io

LISED PRI 76 SILDEGLA VOLGAR LINGUA conosciuto in ogui tempo lontano da questo consiglio. Sicuramente, disse lo Strozza così è stato di me come voi dite, infino a questo giorno, che non ho mai potuto volger. l'animo allo scrivere in questa favella. Non perciò dovete voi di ragionarne meco rimanervi; che egli potrebbe bene avvenire, che io muterei sentenza, udendo le vostre ragioni. E domani che possiamo noi meglio fare, massimamente niuna cosa a fare avendo, come non abbiamo? se costor due tuttavolta maggiore opera non hanno a fornire, che mi abbia io. I quali rispondendo, che essi niuna ne aveano, è quando ne avessero molte avute, essi non sapeano, che cosa si putesse per loro fare, che loro più piacesse, che si facesse di questa: Dunque, disse mio fratello, posciache voi il fate possibile, per me non voglio già io che rimanga, che non vi sia ogni occasion data, M. Ercole, della vostra falsa opinione di dipartirvi. E così conchiuso per ciascuno, che il seguente giorno appresso desinare pure a casa mio fratello si venisse; essi da sedere si levarono, e preso da tutti il passo verso le scale, che alquanto lontane erano dalla parte, nella quale, dimorando, ragionato aveano, disse lo Strozza: Se di questo dubbio voi mi potete, M. Carlo, così camminando far chiaro, ditemi: Quando alcun fosse, il quale nello scrivere nè a quella antica Toscana lingua, nè a questa nuova in tutto tenendosi, delle

quali disputato avete, ma dell'una, e dell'altra le migliori parti pigliando, amendue le mescolasse, e facessene una sua, non lo lodereste voi più, che se egli non le mescolasse? To, disse mio fratello, il loderei, quando egli tuttavia facesse in modo, che la sua mescolata lingua fosse migliore, che non è la semplice antica. Ma ciò sarebbe più malagevole a fare, che altri peravventura non istima. Conciossiecosache il men buono aggiunto al migliore non lo può miglior fare di quello, che egli è; men buono si il fa egli sempre: che il pane del grano non si fa miglior pane (a), per mescolarvi la saggina. Perche io per me non saprei lodare, M. Ercole, questo mescolamento. Così detto, e scese le scale. e alle porte, che dal canto dell'acqua (b) erano, pervenuti, mio fratello si rimase, e gli tre in una delle nostre barchette saliti si

<sup>(</sup>a) Cioè miglior pane non si può cercar che di grano.

<sup>(</sup>b) Dal canto dell'acqua, cioè del canale.

Le are no en la T.E I Durate vie es je sa si rajio i di la tute in lingua. Li atro dino di sa sa sa si gavessose si novessogijab AL LIBRO, PRIMO BRESTON TO BUTTON IN MARIE BUSE. DI LODOVICO CASTELVETRO wings have product the to this perode l'agrande de la resta de la contrar de la edop in sith on a river by herein entradia and and the marriagement seou has the one of the -भागपात अधिकार के जिल्ला कर है The print of the Capital defined a control of the real area realist The Bir . Given a train of the Royal William Color of the erisia, a more to consultantion in the state of the second of the second of the second of -ng? - acumo Giunta (1). 1 10 28 3 9 4 2 min

questo libro di fuori porti scritto un titolo, e dentro un altro; conciossiacosachè di fuori sia scritto, Prose di M. Pietro Bembo, nelle quali si ragiona, e dentro, Di M. Pietro Bembo, ec. della volgar lingua primo libro, secondo, e terzo. Appresso io dubito assai, se questa voce Prose si possa usare senza rispetto di Rime, secondochè usa M. Pietro Bembo; poiche non ha egli composto libro niuno di rime trattanti di

lingua volgare, nè queste perciò sono tutte le sue prose. Ora le parole seguenti, Nelle quali si ragiona della volgar lingua. mi hanno fatto star sospeso, se si dovessono intendere, che il ragionamento volgar lingua fosse tenuto da più persone, o pure che la materia del libro fosse la volgar lingua: perciocche le predette parole possono ricevere l'uno, e l'altro intelletto. Ma intendansi esse o nell'una, o nell'altra guisa, e'pare che si possano riprendere; perciocchè, chi non vede quanto poco pienamente si dica, se vogliamo per quelle intendere, che'l ragionamento sia tenuto tra più persone, Nelle quali si ragiona della volgar lingua, in luogo di dire, Nelle quali si ragiona tra quattro gentiluomini della volgar lingua, o altre parole di simile maniera: sì come Giovanni Boccaccio disse, Libro, chiamato Decameron, cognominato Principe Galeotto, nel quale si contengono novelle, in dieci dì dette da sette donne, e da tre giovani uomini. E dall'altra parte chi non vede, quanto poco (se vogliamo che le predette parole non significhino altro, che la materia del libro) a titolo si convenga questo lungo giro di parole, che poteva cessare, riponendo in luogo di quelle, Della volgar lingua, sì come s'è poi fatto nel titolo interno. Ancora seguita un altro giro di parole, che potrebbe peravventura essere reputato superfluo, cioè Scritte al Cardinale de Medici, che poi fu crea-

80 to a Sommo Pontefice, e detto Papa Clemente VII. Se il Bembo dubitava, che al-tri non prendesse errore per lo nome comune a Giovanni, a Giulio, e ad Ippolito. de' Medici, che tutti e tre sono stati Cardinali, e ciascuno di loro cognominato il Cardinale de Medici senza far menzione di Pontefice, o di Papa, poteva, e forse doveva, con la giunta di Giulio, come fece nel secondo, o interno titolo, schifare questi impedimenti. Ora quantunque nostro intendimento sia in queste mie giunte, di non toccar se non quello, che è nelle prose della volgar lingua di Messer Pietro Bembo; nondimeno sono costretto a far menzione d'una cosetta della lettera di Benedetto Varchi, scritta al primo di Ottobre MDXLVIII. al Duca Cosimo de' Medici, e antiposta alle predette prose : poiche pare, se esso Benedetto non mente, che quella cosetta dovesse esser parte di questo libro, purche la lunghissima vita del Bembo si fosse ancora in alquanto più lungo spazio distesa: e ciò era, che egli avea deliberato d'intitolare questo libro al Duca Cosimo de Medici. Intorno alla quale deliberazione desidererei io d'esser fatto certo, se il Bembo con la novella intitolazione voleva ancora ritenere l'antica già fatta a Monsignor Messer Giulio Cardinale de'Medici (perciocche non mi potrei mai fare a credere, che Messer Pietro Bembo si fosse mostrato tanto leggero, e avesse usata una così gran

villania e ingratitudine verso la memoria di quel Cardinale, il quale fu poi Papa, e suo Signore; che dopo la morte sua, senza apa parerne alcuna ragionevole cagione, gli ritogliesse il dono già fatto in vita, per obbligarsi un altro, presentandoglielo) desidererei io, dico, d'esser fatto certo, qual presente convenevole oltre a quindici, a venti parole di nuovo aggiunto alle antiche di questo volume, le quali per se, senza la compagnia delle altre, non potrebbono di leggieri essere intese, s'aveva egli immaginato di fare ad un così nobile Duca come è Cosimo de' Medici? so ; nondimeno s

Per far cessare tutte e tre le male venture, che la differenza grande delle lingue, che è tra esse, ci reca, delle quali ragiona in questo luogo il Bembo; non crederei che fosse bastato, che la natura avesse permesso, che gli uomini avessero potuto parlare non con altro, che con uno idioma solo: perciocche io veggo bene, che sarebbe cessata la malagevolezza dell'usare con le straniere genti, procedente dalla ignoranza, e dal non intendere la favella l'una gente dell'altra; ma non già la malagevolezza dello 'mpetrare da altrui quel che si desidera, per lo valore del ben sermonare; o la malagevolezza dello scrivere, con isperanza Bembo Vol. X.

d'acquistare d'eternità alle scritture Conciossiacosache lo mpetrare, e l'ouenere la cosa desiderata, proceda da altro, che da lingua intendevole, cioè procede da sentimenti ragionevoli e bene ordinati, e da movimenti di corpo convenevoli, e da bontà di voce, e da opinione, che altri abbia, che I favellature sia persona dabbene, o amica, e da molte altre cose, come sono bellezza, età, ricchezza, nobiltà, e similis le quali cose tutte non si trovano, nè si possono trovare in tutti gli uomini, o ugua-Senzachè una lingua medesima si può configurandola far divenire più o meno piadente, secondochè a tempo, o non a tempo sarà usata più l'una che l'altra delle figure; il che è uficio tutto dello ngegno del parlatore, il quale ingegno non è d'una medesima misura in tutti gli uomini, e, non virtù della lingua: e per conseguente si potrà impetrare, e non impetrare quel che si richiede, avendo riguardo ad altro, che alla lingua sola inquanto si parla, e s'intende. Delle quali cose alquante medesimamente concorrono a procacciare l'eternità alle scritture : perciocchè ciò dipende e da sentimenti ragionevoli e bene ordinati, e dalle figure del parlare poste a tempo, e non dalla lingua sola non mutata, come afferma il Bomho. Egli è ben vero, che so nel mondo non v'avesse più d'una lingua sola e quella fosse perpetua, e /sempre fosse stata e stasse in uno stato, noi non solamente intenderemmo i popoli stranieri, come dice il Bembo, ma non avrebbe luogo ellec a ciò quella disputa: In lingua di qual popolo si debba per noi scrivere: nè parimente quell'altra: In lingua di qual tempo si debba per noi scrivere. Delle quali due quistioni principalmente si ragiona in questo libro, e alle quali doveva peravventura essere indirizzato questo principio Bembesco, e non altrove.

## 

-st Prima veggasi Messer Pietro Bembo. se ad uemo letterato e Prelato, e ultimamente Cardinale della Chiesa, e desideroso d'essere tenuto Cristiano, si come fu certamente, convenga ignorare, o far vista d'ignorare, quale sia stata la cagione della varietà delle lingue nel mondo, la quale non procedette da difetto di natura, ma dal peccato di quella moltitudine, che nella terra di Sinear volle edificare una torre per vanagloria, la cui sommità toccasse il cielo, che poi per la confusione delle lingue mandata da Dio, primache avesse avuto compimento, fu dinominata Babel, sì come testimonia la Scrittura Sacra. Ora, perché potrebbe peravventura ad alcuno parer chiuso il parlar del Bembo in questo luogo, io prima l'apriro, poi dirò quanto mi soddisfaccia. Adunque primieramente egli dice, che in ciascuna general provincia si parla

un linguaggio proprio; se si ha rispetto alle altre provincie, come in Italia si parla altrimenti, che non si fa in Francia; e appresso in telascuna contrada di ciascuna general provincia si parla un linguaggio proprio, se si ha rispetto alle altre contrades pogniamo in Italia altra è la favella di Toscana, e altra quella di Lombardia : e ultimamente il linguaggio della general provincia , o della contrada particolare, per gli mutamenti si fasproprio ad un tempo, avendo rispetto ad altri tempi, come in Italia cento anni sono passati, o pure in Lombardia, si favellava diversamente da quello, che al presente si fa. Ora io confesso; la cosa star così; ma se noi vortemo sapere, in quali di questi linguaggi più tosto dobbiamo fuori mandare de nostre scritture, che ci gioveranno le leggi ; cole regole dello scrivere, promesseci dal Bembo? Perciocche o soriva egli le leggio e le regole d'un linguaggio solo, o ancora di più, o di tutti, resterà nondimeno il dubbio non soluto, in qual linguaggio si debbano più tosto fuori mandar le scritture. Adunque, per isciorre questo dubbio, non fa mestiere nè di leggi, nè di regole di lingua, o di lingue; ma sì di sentenzia, ce di diterminazione, in quale linguaggio tra tanti si debbia scrivere: le quali stabilite con buone ragioni, si potrà poscia procedere a raccorre le leggi e le regole di quel sotale linguaggio, per agevolarlo a coloro,

che desiderano di apprenderlo, o di usarlo Conciossiecosache le leggi e le regole d'un linguaggio, cloè orgramatica, o diritsura di bel parlare, che s'intenda il Bembog non costringano altrui, o lo nducano a scrivere in quel linguaggio; ma l'ajutino bene, quando egli s' ha proposto di volervi serivere. Laonde contuttochè gli 'ntendentii di questa nostra lingua volgare a stati da trecento anni in qua, avessero scritte gramatiche compiute, e la norma perfetta del ben parlare so del ben scrivere; non cesserebbe però il dubbio, nel quale ci troviamous che et binavquale tra tante slingue dobbiamo mandar fuori le scritture. Senzachè par cosa assai simile al vero, che ciasenno degli scrittori passati non arebbe prescritto altre leggi, che quelle, che negli scritti suoi ha osservate : le quali, senza dubbio, sarebbono tra se diverse, poichè gli scritti loro sono tra se diversi. Ora io non bomprendo la forza dell' argomento, che -soggiugne il Bembo, il quale è così fatto. Lo scrivere è parlare pensatamente, e va adinfinita moltitudine, e basta lungamente; remerilui il Professore usandovi studio, può avanzare gli altri nomini in quella cosa, encllarquale essi avanzano gli altri, animali: s dunque doveano i valentissimi uomini stati o avanti a noi, serivere di gramatica volgare, -æde modi del parlare. Adunque converrà loonchiudere, che la gloria del ben dire attribuita regionevelmente dal mondo a Demostene, a Cicerone, al Boccacció, ad Omero, a Virgilio, e al Petrarca; dovra perciò essere reputata minore, perche essi non misero mai mano a scrivere norma gramaticale?

## Giunta (4).

Io non so se si truovi persona, che creda, che il ragionamento, il quale scrive il Bembo essere stato tra questi quattro gentiluomini, sia stato vero. Bene è vero, che io sono da alcune ragioni costretto al reputarlo immaginato, e trovato tutto da lui, per potere onorare in questa guisa questi suoi amici, insieme con suo fratello: conciossiecosache Vincenzio Calmeta nel suo libro della volgar poesia, composto primachè il Bembo avesse dato principio a tessere la storia di questo ragionamento, testimonii d'aver vedute le regole de le vaghezze della lingua volgare, raccolte insteme da Messer Pietro Bembo in un fibretto: e questo è confermato da esso Bembo esser vero, scrivendo a Bernardo Tasso cosi. Quanto al Maestro Pellegrino Moretto, che ha segnate le mie prose con le parole ingiuriose, che mi scrivete, potrete dirgli che egli s'inganna. Perciocche se ad esso pare, che io abbia furato il Fortunio, perciocche io dico alcune poche cose ; che egli aveva prima dette, egli nel vero non è così; anzi le ha egli a me furate con

le proprie parole, con le quali io le avea scritte in un mio libretto, forse primache egli sapesse ben parlare, non che male scrivere; che egli vide, ed ebbe in mano sua molti giorni: il qual libro io mi proffero di mostrargli ogni volta che egli voglia; e conoscerà, se io merito essere da lui segnato e lacerato in quella guisa. Oltre a ciò io potrò farlo parlare con persone grandi e degnissime di fede, che hanno da me apparate, e udite tutte quelle cose, delle quali costui può ragionare, di molti e molti anni innanziche il Fortunto si mettesse ad insegnare altrui quello, che egli non sapea. Le quali regole e vaghezze contenute nel predetto libretto, sono state, senza fallo niuno. la materia di questo volumc. Senzachè esso Bembo ha più volte (poiche la prima volta pubblico questo libro ) fattevi molte giunte, le quali sono procedute più tosto da studio di cose, da lui poscia di nuovo apparate, che da rammemorazione di cose anticamente udite. E appresso io, e molti altri possiamo far piena fede, i quali abbiamo dimesticamento usato con alcuni de'quattro gentiluomini, indotti a ragionare in questo libro, che essi non sapevano di queste novelle quello, che è loro dal Bembo attribuito: e oltre a ciò (posciache n' avessono saputo quello, o ancora più, e n'avessono avuta tra loro disputa, e tenutone simile ragionamento) qual memoria è così tenace o di Carlo Bembo,

o d'altrui, la quale si fosse potuto ricordare di tutte le proposte, e di tutte le risposte fatte da quattro persone in tre giornate, senza werun turbamento dell'ordine tenutovi sicche dono alcunia di si fossero potute raccontare distintamente la Messer Pietro Bembo in guisa che egli n'avesse potuto fare fedele istoria? Adunque, senza dubbio niuno, la contenenza di questo volus me e immaginata dall'autore : il che vega gasi egli, se in maniera alcuna si può com portare in istoria. Ora appresso potrei dire? che non essendo istoria altro, che un raco contamento de detti, e de fatti avvenntis memorevoli ; consecrato all' eternità; moltes, coses emolte parole oziose si trovanonin questo libro, pocondegne, che ne sia tenuto reontos Ultimamente potrei dire , che la materia istorica dee essere cittadinesca A e popularesca, e non filosofica, nè solitaria; dice dec essere tale, che possa esseres compresa, senza profondo pensamento da qualunque comunal cittadino esperto della cose del mondo: ma le arti e di gramatica, e di rettorica , che sono il suggetto di que sto libro, non possono essere comprese, sel non- dagli studianti, je dagli nassottigliati! negli studi delle lettere , e con molta cura. Per le quali cuse io non posso commendare questa maniera d'istoria del Bembo, più che mi soglia fare in coloro o antichi, o moderni, che si sieno, li qualil'abbiano usata avanti a lui.

o d'alton, la durle si fosse poruté ricor--ir ol ount ib oGiunta (5). of olice ib oneb sporte fore the quattra persone in tre giorsul Selvo chiaramente fare intendere il pad zer mio intorna a questo ludgo mi convies ne distendendomi in alquante parole ; ragionar pienamente della ntitolazione graziosa de libri a spezial persona. Adunque ogni intitolazione de libri graziosa a spezial persona si fa , o per proprio piacera dello ne titolatore, o per proprio piacere di colui, a cui s' intitola il libro , o per comun piacere di amenduni. Ma se intenderemo bene il piacer proprio di ciascuno partitamente, nomafaran messière, che ci affatichiamo a dimostrare, quale sia il comune dell' uno e dell'altro sinsieme; non essendo altro che i propo ristretti in una intitolazione. Adunque il piacer proprio dello atitolatore nasce da due fini, e non da più, secondo me secice o perche si abbia d'ammendare il dibro intitolato, o perchè se gli abbia da procacciare un protettore. Ma il piacen proprio di colui, a cui s'intitola il libro nasce da tre fini ; cioè o perchè gli si ablua d'acquistare sama, o perchè gli si abhia da insegnare, o perchè gli si abbia da ubbidire so ora parliamo separatamente di ciascuno di questi fini. Quando altri intitola un libro ad altrui per trarne ammendamento, par che ciò sia reputata umiltà, e cosa necessaria ancora, secondo lo 'nsegnamento Oraziano ancorachè io dubiti, se

la cosal stea così ; o no : perciocche dopo la perfezione dell'arte, e tanti insegnamener ti nobili datici del far versi, e del comporto re prose; quale dobbiamci immaginare, che debba esser d'ufficio dell'ammendatore & Gerto niuno altro, se non d'ammendare is difetti del libro secondo l'arte, e gli nsegnamenti datici da comporre simile dibro b bene sta. Ma questa arte, e questi insegnamenti non sono così proposti , e pubblica? ti allo scrittore, come all'animendatore ?! certo sì. Adunque, che cosa può in ciò sapere l'ammendatore di più, che lo scrittore sicche debba con utile dello scrittore potere esercitar l'uficio suo ? Ma lasciamo al presente questa disputa da parte i non est sendo questo suo luogo. In questo fine si pecca, perchè il libro esce in luce con la domanda dell'ammendazione racchiusa neles la intitolazione, senza apparir cosa nalcunar dell'effetto; cioè, che il libro sia stato in effetto ammendato. La qual cosa gli scema! assai di autorità; veggendo laltri, che l'autore stesso non è certo della bontà del liny bro, richiedendo la lima altrui : e quando! ancora apparisse, che il libro fosse statoo ammendato, non so come mi potessi loda-n re simile apparizione; giudicando vio neios gran diminuimento della lode dell'autore an convenendosi a buona equità, dare la glo-! ria del libro ammendato, più tosto all'avat veduto ammendatore, che all'ignorante aust differentements . a set , on a server of the contore. Appresso si pecca in questo fine a parimente negli altri , perche il più delle volte si scrive al presenti; a' quali i niuna: cosa vietava il parlare con loro p se non la vaghezza d'ingombrare apertamente le carte : masperavventura di ciò potremostornare a ragionare. Nel secondo ofine , che enab d'avere a procacciare un protettore al librosi pecca per poco come si fa nel primo fine; perciocche appare della domanda deles la protezione rinchiusa nella intitolazione 43 senza apparir punto, che altri la prendas Non danque la domanda, ma l'approvamen-q to , e l'acconsentimento alla sprotezione je dovrebbe uscire in luce : acoiocche altri cresi desse che il libro fosse lodato, perchè il; valesse, emon perchè l'autore conplusine glie, e sconvenevoli prieghi, avesse accarq tate queste commendazioni. Il che anondis meno molti fanno, domandando a valentuos! mini epigrammi, sonetti, e pistole in lode loro de qualio cose allogano nel principiolo o nel fine del libro. Di che tuttavia nons posso dir molto bene; conciossiecosache la: bonta ne la lode giusta del libro debba originare dalla virtù interna di se medesimo oe non dalle commendazioni forestiere altrui cine il libro riputerò io molto migliore perche sia lodato, e difeso da persona lodata, vivendo tuttavia il lodatore, e.l'autore del medesimo; sependo noi ottimamente ; come i più degli nomini sogliono indifferentemente lodare ogni cosa, ancora

quando non sono invitati a lodare: or quant to più essendo i non solamente invitati i ma pregati ancora le costretti o dagli autorici o dagli amici degli autori sche possono loro alcuna volta comandare? E ciò fanno essi o per faggire il nome del maldicente che par recare con esso seco il dire il vero, ie persischifare l'odio di colui, il cui libro non fosse stato lodato , o per obbligarsi altrui così facendo di dare vicendevoli lodi alle sue cose. Senzache la pase sione (può molto negli animi del letterati wivi ad suna stagione medesima in guisa che le lodi; o il biasimi dati sin simile casoz rade volte sono senza animosità. Oltre a cià non se da tralasciare uno errore y che io veggo tuttodi commettersi dagli intitolati in questo fine; e ciò è, che dovendo essi assegnare, per ragione attrattiva della protezione altruis la dimostrazione della bontà del dibro roonsistente nell'utilità nell'one stà, e nel giusto, non facendone pure una parola, si rivolgono in altra i parte que usi danno a mostrare la grandezza del protettores masinoció ancora peccano ; non mos strando quella grandezza, che converrebbe a protettore di libro Perciocche quando dovrebbono mostrare la sufficienza del protettore in giudicio di lettere e di scienze (che di ciò in questo fa bisogno) essi ricorrono ad antichità di sangue; a riccheze ze, a dignità, ad onori, e a simili novelle; e-se pure fanno menzione niuna di lettere.

mentono senza punto di rossore de tanto hasti avera detto del proprio piacere dello intitolatore Ora parliamo del proprio pia cere di colui da cui s' intifola il libro e prima del primo fine; cioè perchè gli si abbia da acquistar fama. Nel quale si peccav perolifautore in superbia e ain wanita perciocche altri non può promettersi di prodacciare ad altrui gloria co suoi scritti senza biasimo di superbia: di che avvedendo. siri Poeti, temperano la promessa, dicendo : Se i versi miei tanto prometter ponno: e altri isimili emodificamenti di parole. Mu vanità si pecca; perchè altri si dà a divederendi dover procacciar, fama ad altruiz quando perayventura gli procaccia vergo, gna, nominandolo fuor di tempo, e laudane dolo vanamente dove il luogo non richie des Or quale argomento può essere più vano di questo: lo ti dirizzo questo libro per farti famoso? Ma perchè peravventura lab. quanto parlo chiuso , apriro il mio chiuso. parlare Altri intitola il libro per acquistar fama ad altruis quando dice: lo ho lungamente pensato , a cui io mi dovessi intitolane il presente libro, e niuno mi s'e parato avanti più degno di voi, dal quale io riconosco quello, che io sono (e qui si allarga in molte parole, in raccontando i benefici ricevuti) o del quale io non truovo ne il più liberale, ne il più magnifico Cooqui si distende a raccontare le lodi alarui) quasiche il mandare un libro ad al-

chind of the non abbia cosa del mondo più a far con tui, che con qualunque altro e che non pervenga più alle mani di lui che d'altrui , sia modo ringrazievole e fodativo, é non più tosto bessevole. E tal mudo par che tenga il primo epigraroma di Catullo, nel quale si assegnano due ragioni d'intitolare il libro a Cornelio Nipote, cioc, e perche gli era obbligato, inquanto aveva commendati i suoi versi, e perche era istorico egregio; benchè possa cadere nel fine dell'ubbidienza quello, che dice essere stati da Cornelio commendati i suoi versi, come mostreremo. Il fine d'intitolare per piacere a colui, a cui s'intitola il libro, cibe perche gli si abbia ad insegnate. non pare che possa aver luogo, se non nel le persone minori, come in figlinolo, e in discepolo. Ma altri pecca in questo fine, quando dimenticatasi la persona, cui si prende ad ammaestrare, ragiona, come se la cosa dovesse pervenire nelle mani di tutti ! e ammaestrare tutti; o quando scrivendo a persona presente, non rende ragione del suo serivere come sarebbe, pogniamo se dicesse, che egli avesse fatta una memoria delle cose già insegnate, o cosa simigliante. To so che Ottaviano, cognominato Augusto, non solamente scriveva a presenti, nia leggeva eghi personalmente lo scritto? suo, quando voleva ragionare infino con lamoglie, per non dire se non precisamente quello che avea seritto; ma fu cosa spezia

le in lui ne secondo me non molto lodevole: dalla qual cosa assai chiaramente apparisce e la quiete dello stato suo pacifico e pubblico, e privato, e la non poca vanità del spo ingegno. Il terzo fine, che contiene l'ubhidienza, non pare, che possa recare con esso seco difetto alcuno; perciocche essendo altri domandato a scrivere, e ubbidendo al domandante, come assegna per ragione dello scrivere suo la domanda alirui, gitta tutta la colpa, quanta ve ne può essere, addosso al domandante, con somma lode di cortesia dell'ubbidente. Vero è. che perde lo scrittore la predetta già guadagnata lode, se avviene, che egli pubblichi il suo libro; perciocchè non da lui, ma da altrui, conviene che si pubblichi : altrimenti converrebbe assegnare per ragione dello scrivere la domanda di tutto il mondo e non quella d'un solo. Ora dentro de termini di questo fine sono ancora da ristringere coloro, che non asseguano la, domanda altrui per ragione del suo scrivere, ma sì le ragioni, per le quali altri verisimilmente si potrebbe muovere a domandare sche si scrivesse. Sì come Messer Pietra Bembo intitola queste suc Prose, o libri della Volgar lingua, a Monsignor Messer Giulio Cardinal de Medici; non perchè cgli gliele avesse domandate, ma perchè il Bembo stima, che simili prose o libri non gli debbano essere discari; e perchè esso, Cardinale è Fiorentino, e perchè legge vo-

lentieri cose volgari: le quali sono ragioni; perchè verisimilmente potrebbe domandare, che gli si scrivesse un libro, nel quale si facesse memoria di Firenze, e de'suoi scrittori, ed il quale fosse tessuto in lingua volgare. Le quali ragioni, quantunque fievolissime e generali, e comuni quasi, per Dio, a tutti i Fiorentini, si potevano pressochè sostenere, se esso Bembo non le avesse abbattute; mettendo egli il libro fuori, e pubblicandolo; come appare nelle lettere sue stampate, già scritte di ciò a Messer Jacopo Sadoleto; e appresso affermando di comporre questo libro, per giovare ' agli studiosi (sì come egli dice) di questa lingua. E tale può essere in parte il primo epigramma di Catullo, nel quale si assegna per ragione d'intitolare il libro a Cornelio, la commendazione fatta da lui de suoi versi; perciocchè è cosa verisimile. che altri domandi i versi di colui, del quale n'ha commendati alcuni. Ma parimente annulla questa ragione, pregando loro eternità; giacche bastava assai, se fossero pur durati, quanto la vita, o l'ardor di Cornelio di leggerli. Tutte le cose dette infino a qui, intendo io, che sieno dette per gli scrittori, o per gli autori stessi intitolanti i suoi libri; perciocche io non posso non maravigliarmi assai di coloro, che, essendo o stampatori, o altri, dirizzano le opere altrui a chi che sia: quasiche essi, pubblicandoli, abbiano il mandato dagli autori di fare contra ragione quello, che essi. potendo peravventura avere alcuna ragione, non hanno voluto fare; o quasi le mandino, accomunandole a tutto il mondo, più ad uno, che ad un altro. Laonde Benedetto Varchi, o i fedeli Commessari ed esecutori del testamento del Bembo, peccando in ciò, non sono fuori della maraviglia. Ma inquanto il Bembo dice, che il Cardinal de Medici può aver dal buon Lorenzo, che suo zio fu, preso per successione il costume di leggere le prose, e le rime toscane; è da por mente, che se l'eredità del buon Lorenzo, della quale parla qui il Bembo, consisteva in molti vaghi e ingegnosi componimenti, fatti da lui in molte maniere di rime, e alcuni fatti in prosa; il Cardinal de Medici non può aver per successione preso quello, che non è nella eredità; cioè tra il trattato delle bisogne di Santa Chiesa il tramettere la lezione delle toscane prose, ed il dare gli orecchi a' Fiorentini Poeti alcuna fiata: conciossiecosachè sia gran differenza tra'l comporre prose e versi, ed il leggere prose e versi.

## Giunta (6).

In questa sesta Particella si disputa, se si dee scrivere per gl'Italiani uomini a questi di nella lingua latina, o nella volBembo Vol. X.

gare; sotto la quale disputa è compresa un' altra quistione, cioè, se la lingua volgare si usasse, o fosse al tempo, one fiori il Comune di Roma, o no : della quale per maggior chiarezza della cosa favelleremo separatamente poco appresso. Ora parlando della prima dico, che Messer Pietro Bembo conchiude sotto il parlare di Carlo suo fratello, e di Giuliano de' Medici, e di Messer Federigo Fregoso, che sia a nostri tempi dagli Italiani uomini da scriversi nella lingua volgare, per alcune similitudini, e ragioni, le quali nel vero mi pajono esser di poco valore; sì come, a ciascuna partitamente rispondendo, manifesteremo, se però prima diremo, che io non so, in quali insegnamenti rettorici appoggiatosi Messer Pietro Bembo, nomini più d'una volta buoni tempi que' de' Romani, ne' quali si scriveva latino, volendo allontanare altrui dallo scriver latinamente. Primieramente adunque assomiglia coloro, che pongono studio nelle favelle altrui, ed in quelle esercitano lo stilo, non curando la loro, a quegli uomini, che in lontane e solitarie contrade si edificassero palagi ricchissimi, e nella patria loro abitassero in vilissime capanne. La qual similitudine non mi pare aver convenevolezza alcuna col punto della disputa proposta, il quale è, se si debba a tempi nostri scrivere per gl'Italiani nella lingua latina, o nella volgare, cioè, se altri avendo due abituri, l'un ricchissimo,

e l'altro poverissimo, debba abitar più tosto nell uno, che nell'altro. Perciocche se altri acquistatosi per sua industria, e sollecitudine lo stilo lodevole latino, che è l'edificamento dell'abituro ricchissimo, l'esercita ancora, che è l'abitarvi; non sarà mai vero, che abiti nella poverissima capanna, non iscrivendo i pensamenti suoi nobili in lingua volgare. Appresso, soggiuguendo il Bembo, che la volgar lingua ci e più vicina e più natia, e la latina più lontana, e più straniera; e ponendo noi la cosa star così, io non potrei mai negare, che non fosse stoltizia grande, lasciata da parte stare la lingua vicina e natia, a darci ad imparare la lontana e straniera, e ad esercitarla; purche la lontana e straniera non fosse di maggiore utilità, onore, è piacere, come si presuppone tuttavia, che sia la latina: altrimenti ci bisognerebbe biasimare i mercatanti di qua, che lasciati gli agli, e le cipolle nostrali e vicine, si mettono a rischio di fortunosi casi, per recar pepe, e cinnamonio di oltremare. Ne l'esemplo, che adduce il Bembo, de Romani, i quali scrissero nella loro lingua vicina, e natia, e non nella Greca e straniera, dee aver forza, in pregiudizio della verità, di stabilire sentenzia ingiusta. Perciocche noi possiamo dire, che rifiutarono nelle loro scritture la lingua Greca, perche reputavano la loro vaga, come la Greca, e da tanto, e peravventura da più; o pure in verità,

riconoscendola da meno, giudicarone, che sarebbe stato troppo gran diminuimento della maestà loro, se essi avessero esercitato lo stilo nella lingua de vinti da loro, e de soggetti a loro; sapendo ottimamente, quanto gran segno sia di vittoria, e di maggioranza d'un popolo sopra l'altro, quando gli presta la lingua sua; e dall'altra parte, quanto gran segno di soggezione, e di servitù sia d'un popolo verso l'altro, quando riceve la lingua di lui. E si può ancora credere, che essi fuggissero quella fatica. che loro si parava davanti ad impararla si bene, che potessero sperare, quando che fosse, di avvicinarsi a quella Venere oltremarina, e di usarla con lode pari a quella de' Greci. Ma gli uomini d'Italia di oggidi, come apertamente confessa il Bembo, reputano di gran lunga più vaga, e da più la latina, che la volgare; ne temono, adoperandola o in parlare, o in iscrivere, che debba loro essere rimproverata bassezza, o servigio alcuno: conciossiecosache la lingua latina o non sia al presente lingua di alcuna nazione, o che sia lingua della nazione. Italiana, la quale per isperienza chiaramente conosce, che non l'è cosa impossibile. ad apprenderla si bene in certo tempo, che non si possa accostare a suoi maggiori. Ora è da credere, che tutti, o alcuni di quei rispetti, i quali mossero i Romani a non iscrivere nella lingua Greça, contuttoche fosse più degna della loro, moves

sero parimente i Greci a non iscrivere in quella de Fenici, e similmente i Fenici a non iscrivere in quella degli Egiziani; se pero è vero, che la lingua de' Fenici sia mai stata in maggior grado di dignità della Greca, o quella degli Egiziani in maggiore onoranza di quella de Fenici. Laonde non sarà punto di necessità, che seguiti la sconvenevolezza creduta dal Bembo; dover seguire cioè, che il mondo tutto ritorni, volendo scrivere con isperanza di eternità, a quel parlare, nel quale primieramente furono tessute le scritture, concedendosi; che nella più degna lingua sia da scriveres conciossiecosache o presunzione dell' onorevolezza della propria lingua, o tema di apparente soggezione, o difficultà di apprendimento, possa sviare altrui da scrivere nella più degna lingua. Ora oltre alle predeste cose, a difesa della opinione, che si debba scrivere per gl'Italiani in lingua volgare, adduceva il Bembo, che noi potremmo esser biasimati come crudeli, dandoci a scriver latino; quasi ci ritrajamo dal sostentamento della madre, per nutrire una donna Iontana. La qual cosa non veggio io come possa esser vera; e dico, che noi naturalmente siamo tenuti a rendere onore a coloro, i quali ci hanno fatto benefici. Ora se le scrivere in una lingua è fare onore a quella lingua; perchè non si dee più tosto fare questo onore alla lingua latina, dalla quale abbiamo ricevuto il gran-

103 dissimo beneficio della conoscenza di tutte le arti, e delle scienze, e della istorie, e de' poemi nobili? là dove dalla volgare abos biamo ricevuto o niuno, o piccolo beneficio: in guisa che ragionevolmento da latina si potrebbe appellare madre nostra e la volgare donna lontana. Ultimamente propone il Bembo la gloria a colui, che scriverà in volgare volendolo inducere con la proprie utilità a scrivervi: quasi dica, che le scritture latine, quando sene facciano, saranno, oscurate dallo splendore di tante altre : la dove le volgari, se da alcun si compongano, riluceranno tra le poche tenebrose. Alla qual cosa opponendovisi, si può dire. che le lingue oscure sono lette e da pochie e da persone, che non possono fare altrui nominare; ma le risplendenti sono lette da molti, e da persone intendenti, la lode de' quali acquista agli scrittori glorial grandi dissima: purche le cose scritte, en la mas niera della scrittura degnamente meritino lode. lo so che ci sono delle cose de quali non si possono scrivere, che così richiede la necessità, se non nella lingua matia; e tali furono le cose contenute nelle dicerie. ed in alcune pistole di Cicerone: concios: siecosache la ignoranza della lingua Greca di molti de' Giudici, a' quali parlava ; e di coloro, a' quali scriveva, l'avrebbe costrete to, quantunque voglia non ne avesse avue ta; ad usar la lingua natia latina Le quali dicerie, e pistole oggidì peravventura non

si nominerebbono, so la lingua latina non si fosse diffusa, si può quasi dire, per tutto sil giro della sterra, si come non si nomina o diceria, o pistola fatta tra gente strana anticamente da alcun valentuomo pogniamo di Alemagna, o di Francia. E pure e da credere, che alcuni in ispazio di così lungo tempo o per natura, o per arrennella loro lingua abbiano sermonato, e fatte lettere degne di esser conservate a di passare a notizia de futuri : ma perchè la lingua loro non si è mai ampliata oltre i confini, dentro de quali nacque; quindi è avvenuto, che le opere non hanno fatto nominare i loro scrittori: sì come ancora non hanno fatto, ne faranno le opere volgari i loro autori; perciocchè questa lingua elstata, ed è ristretta in certo piccolo numero di contrade. Per la qual cosa colui a il quale desidera gloria, dovrà più tosto esercitare lo stilo latino, che il volgare, attendendola da quello più spaziosa, più durevole, e pri pregiata, dovendo passaro per le bocche, e per gli orecchi non solamente di molti, ma di scienziati ancora. Di che senza fallo niuno, si avvide Franeescon Petrarca; poiche nel Trionfo suo della Fama, procedente da scritture, non nominos niuno, che avesse dettati i suoi pensieri in altra lingua, che nella Greca, ounella Latina. Ma non pertanto io non voi; che caltri raccoglia dalle sopraddette mie parole, che io nella presente disputa porti

104

opinione diversa da quella del Bembo, o pure conforme: conciossiecosache qui non determini nulla, ne dica quale sia la mia mente intorno a questo punto : riservando mi a manifestarla in altro luogo, primache si ponga fine alle giunte del presente libror Ora è da por mente, che il Bembo in que ste sue parole. Perciocchè se a questa regola dovessero gli antichi uomini considerazione e riguardo avere avuto; ne i Ros mani avrebbono giammai scritto nella Latina favella, ma nella Greca; ne i Greci altrest si sarebbono al comporre nella loro così bella, e così ritonda lingua dati ma in quella de loro maestri Fenici, ec. presuppone chiaramente; che l'una lingua sia originata dall' altra, con ispazio di tempo, in guisa che l'una sia prima dell'altra. La qual cosa non pare, che si possa negare nella lingua nostra volgare, e nella latina; veggendo altri apertamente, che prima è stata la latina, e che da lei ; nella guisa, che si dirà poi, è nata la volgaret Ma della prima distinzione delle lingue che avvenne per lo edificamento della torre nomata Babel, di cui di sopra si parlò, non pare che persona Gristiana possa aver opinione simile la questa del Bembo: pois che la Scrittura Sacra testimonia, che in un tempo medesimo il labbro degli uomini, il quale infino a quello edificamento era stato uno y fu diviso in più , e cominciaro greate of a company of the property greater than a

no gli udmini a parlar diverse lingue, in guisa che l'una lingua di quelle non potè o per dignità , o per antichità, esser madre co maestra dell'altra. Ma se la lingua primiera, che si parlò dal principio del mondo infino alla confusione si sia conservata in alcuna nazione, o no, è quistione trattata da altri. Ancora è da por mente, che Ercole Strozza di sopra fu introdotto a parlare sotto condizione, senza affermare eosa alcuna; e appresso, assolvendo la credenza sua, a raccontar le cose udite dagli altri in questa guisa. Oltrachè, se è vero auello; che io ho già udito dire alcuna volta. E nondimeno Giuliano afferma lui aver detto ciò puramente in queste parole, Che dove dite. E Messer Federigo, rendendo dubbiosa la credenza dello Strozza, gli fa affermare quello, che egli confessava solamente di avere udito, dicendo. Io non songiàn quello sche della credenza di M. Ereole mi debba credere; il quale io sempre , Giuliano, per uomo giudiciosissimo ho conosciuto. Tanto vi posso io ben dire, che io questo, che esso dice, ho già udito dire agli altri. Ora, passando alla seconda disputa , che era, se la lingua volgare nostra fosse o non fosse al tempo. che il Comune di Roma era in istato, e signoreggiava il mondo, dico, che io non mi so immaginare, chi fosse il Valentuomo amato, e riverito dalle quattro persone, le quali in questo libro ragionano, giudicante

dirittamente delle altre cose viil quale post tesse avere opinione; che questa lingua; volgare fosse al predetto tempo; e dubito asez sai, che ciò non sia una bugia. Perciocche di niuno di grido del temporale loro si sa peri via alcuna, che abbia creduta simil cosa si sì come pure si sa, che Lionardo Aretino alquanto più antico di lero, fu di questal opinione, se vogliamo prestar fede al Filelie fo, e al Peggio; o che gli fu ciò falsamente apposto, se vogliamo credere a Lorenzo. Valla, o fosse malizia, o fosse ignoranza de suoi avversari. Ma, contuttoche la predetta opinione sia riputata errore dal Bemia bo; non appare però, secondo il giudicio. mio, la cosa star così, per le ragioni addotte da lui. Perciocchè a voler mostrare che sia errore quello, che lo Strozza afai ferma d'avere udito dire; cioè, che la linie gua latina si usava in iscrivendo appresso in Romani, e la volgare in ragionando poposi larescamente: che giova a dire, che in Roma si troyano al presente infiniti a sassi antichi scritti con voci Greche, e Latine, ma con volgari non niuno ; se si dice tuter tavia, che la lingua volgare non si scriveva? Ed appresso, che monterebbe postodi che si concedesse, che si fosse dimostrata esser vera la proposizione, che soggiugnel il Bembo, cioè, che lingua alcuna non fub mai, che si parlasse, atta a scriversi, che non si scrivesse aucora, e che non ne apparisse memoria o ne libri, o ne sassi a

non ostante qualunque lungo spazio di tempogrpotendo spur noi con verità dire, che assai memorie di questa lingua volgare, o delle voci sue, le quali sono le nostre medesime, appajono ne'libri; ed ispezialmente sin alcuni, ne quali, per alcuni rispetti, è stato di necessità a farne menzione? Ora la predetta proposizione ha manifesta sospezione di falsità appo me, il quale ho la testimonianza di alcuni lealissimi nomini Tedeschi, e diligentissimi investigatori delle loro memorie; i quali pubblicamente affermano, non trovarsi appo loro scrittura; alcuna pubblica, o privata nella lor lingua, che trapassi cencinquant'anni: e pure la lero lingua, secondochè essi vogliono, è antichissima, e gareggiante di tempo con la latinar antica, e atta ad essere scritta; sindome l'esperienzan del nostro secolo ha mostrato. Ma brevemente intorno a questo passo, per conoscimento della verità, possiamo dir così ; che non viha dubbio aleuno:, che la i linguao de nostri tempi, chian mata volgare, se riguardiamo a fini, a maniere paisessi, a casi a immobilie, edo a siac milipassioni di voci, non iera al tempo. dell Comune di Roma : ma (se ) riguardiamo solamente al corpos naturale delle voci, o diminuito o accresciuto per lo più, io non: dubito punto, che non fosse a quel tempo; e che non fosse ancora lingua volgare, la quale si usasso tra le femmine, e le basse persone, e gli nomini di contado. La qual

ro8 cosa apertissimamente conoscera esser vera chi non risparmierà fatica di raccorre i vocaboli, ed i modi del dire sparti qua e la, chiamati da Latini, del volgo, e alcune commedie, e le opere tessute di parole di commedie antiche; come peravventura quella d'Apuleo, e alcuni libri del Coltivamento della Villa, e spezialmente que di Palladio, e simili. Dalla qual lingua i rettorici, gl'istorici, i poeti, e tutte le persone. che scrivevano a'futuri a perpetua memoria, si guardavano a tutto loro potere: ne però quella lingua, che essi usavano, era tanto lontana dagli orecchi, o dal comprendimento del volgo, che non fosse senza niuna malagevolezza intesa, e più volentieri ascoltata, che la loro propria volgare. Conciofossecosachè la nobil favella avesse, non pure i fini, i sessi, i casi, e simili passioni di parole; ma ancora buona parte de' modi del dire, e molte voci comuni con la vile. Laonde non faceva altramente di mestiere, che il Filelfo, o il Poggio, o l'Alciato si faticassero in voler dimostrare, che la lingua latina scritta, fosse intesa dal popolo universalmente e per le dicerie fatte al popolo, e per le commedie recitate al popolo, o per altra pruova: perciocchè io non credo, che ci sia persona, che nieghi ciò, o l'abbia mai negato. Ma ben dico io, che i modi del dire, e le voci usate dal

volgo, al tempo ancora che fioriva il Co-

gnerà credere che i Latini si dassero ad imparar la lingua de Fenici ; acciocche potessero ben possedere la Greca. Ma la lingua Latina non s'impara a' nostri dl' per perfezione della Volgare; nè fu vero mai, che quella de' Fenici s' imparasse da' Latini, ne per perfezione della Greca, ne per altro. Adunque io posso ragionevolmente dubitare, che la Greca non s'imparasse da Latini, per perfezione della Latina, ne che la Greca s'impari da noi per perfezione della Latina. Per la qual cosa e da dire, non ci scostando punto dalla verità, che due furono le cagioni principali, che mossero i Latini ad apprendere la lingua Greca; cioè e per potere usare co popoli parlanti quella lingua, i quali allora erano senza numero, e per potere intendére i volumi scrittivi; o per pro, e per diletto loro; e due principali muovono i Volgari al tempo presente ad imparar la Latina; l'una delle quali è comune co Latini, cioè per potere intendere i volumi scrittivi; e l'altra propria loro, per potervi scrivere. Ma in questo tempo non s'impara già da noi Italiani la lingua Greca, se non per una sola delle predette cagioni principali cioè per potere intendere i volumi scrittivi. Adunque i Romani aveano due lingue, la Latina natia, e la Greca avveniticcia e acquistata; e noi Volgari abbiamo tre, la Volgare natia, e la Latina e la Greca avveniticce e acquistare. Ma alcuni rispetti mossero i Romani all'acquisto della Greca avveniticcia; ed altri, e non que' medesimi muovono i Volgari all'acquisto della Latina, e della Greca avveniticce.

## ils i si, ... Giunta (7).

Già è stato conchiuso da noi per cosa vera, che la lingua volgare, quanto è al corpo naturale delle parole, era al tempo, che fioriva il Comune di Roma; ma tra le persone rozze e vili, e di contado. Ora resta prima da vedere, quando, e come questa lingua si allargasse; sicchè si accomunasse a' Gentiluomini, scacciata la pura Lanina dalle bocche loro; e appresso, quando, e come cominciasse a ricevere alcune passioni nuove; e ultimamente, quando e come ebbe stato, quale la veggiamo avere al presente, o poco differente: le quali cose esaminate, apparirà, se io non m'inganno, quanto poco convenevolmente ne abbia parlato il Bembo. Primieramente adunque ragionando dell'ampliazione della lingua volgare, dico, che io non dubito punto, che ciò non fosse, primachè avvenisse la rubellione delle nazioni del mondo dallo imperio Romano, la quale si sa essere stata sotto la imperio di Onorio, e di Arcadio; e prima ancora, che moltitudine alcuna de Barbari con armata mano entrasse in Italia, e vi dimorasse. Perciocche già erano stati alcuni Imperadori stranieri e

F120 ignoranti, appresso i quali, senza dubbio, avevano luogo genti similmente straniere e: ignoranti: i quali Imperadori co' suoi Cortigiani parlavano, senza dubbio, il parlar. volgare, e non il puro latino. Per la qual cosa i nobili, che usavano alla Corte, per non farsi odiosi o agli 'mperadori, o a'loro Cortigiani, proposta la purità della nobil favella latina primiera, furono costretti ad avvezzarsi a favellar volgarmente: perciocche non è cosa, che faccia più crucz ciare i Maggiorenti che, con elette parole. ragionando loro, mostrare quasi di rimproverar loro tacitamente la sua laida favellas della qual cosa sappiamo ottimamente noi parlare per pruova. Laonde essendo durata la successione degli 'mperadori così fatti alquanti anni, non fu maraviglia, che la nobil favella primiera si dileguasse del tutto dalla contrada Romana, ed in suo luogo sottentrasse la vile, che si usava tra maggiori della Corte. Dalla qual lingua gli scrittori di que' tempi, che si prendevano argomento da trattare, che dovesse passare alle vegnenti stagioni, si guardarono, il più che poterono; raccogliendo dagli scrittori de' secoli passati molti modi be'di dire , e parole. Il che però non potè loro venire così ben fatto; che per lo stilo loro non si comprenda chiaramente, che lo splendore del chiaro linguaggio era già offuscato generalmente ancora nelle bocche nobilis Adunque, al parer mio, la lingua volgare

si ampliò durante lo mperio Romano nella sua grandezza, e occupò le lingue di tutti. indifferentemente. Ora, quantunque gli mperadori fossero di strani paesi, e parimente tutti i suoi Cortigiani ; avevano nondimeno, si come quelle persone, che erano sentite nelle patrie loro, o altrove i primache fossero elevati a così alto grado di dignità, imparata la lingua latina volgere, per poter comparire dinanzi Fribunali de' Magistrati Romani (conciossiecosachè altri non fosse ascoltato in altra lingua in ragione, che in latino ) e per potere agevolmente usare co Romani, tra quali speravano ricevere onore, e grandezza. Adunque, poiche in pubblico avevano ad usar questa lingua, e tra persone autorevoli, e da credere, che si prendessero gran cura di non istorpiare i corpi delle parole, o di non allungargli, o di non trasformargli, o di non trasportare gli accenti, o di non mutare i fini, o i sessi; o di non levare i casi, e di non fare simili novità, che gli avrebbono pounto, far beffare: là dove erano iscusati, ancorache non sapessono la gentile lingua latina, vedendosi la maggior. parte del popolo Romano parlare volgarmente. Sicche io mi vo ragionevolmente immaginando lehe tuttoche la lingua Volgare discorresse per tutte le bocche degli nomini Latini, sotto il reggimento de predetti Imperadori il corpo delle voci nondimeno Bembo Vol. X. 8

non fosse guasto in parte alcuna, ma inter-ro si conservasse insieme co suoi primicri accidenti. Ora è da vedere, quando la lingua Volgare cominciasse a ricevere alcune; passioni nuove: e deesi sapere, che dopo Onorio, e Arcadio, e per lo decreto antizo co di Antonino Pio, il cui tenore era, che tutte le persone trovantisi dentro del giro della terra soggetta a' Romani, avessero il privilegio della cittadinanza Romana; e perchè avevano posseduto il Solio Imperiale diversi Imperadori di nazioni barbare, non era Gente alcuna così lontana, o così, fiera, che si reputasse vergogna, o segno di servitù l'apprendere la lingua latina; e che volentieri con questa non avesse cambiata la sua natia, purche l'avesse potuto fare; dandosi ad intendere, questa esser non meno sua, che la sua natia medesima ne punto di minore onore. Adunque i Gon ti, venuti in Italia, non costrinsero gli uomini Italiani ad apprender la loro lingua. o pure posero studio in conservarsela; ma si diedono generalmente tutti poiche il luogo prestava loro agio, ad apparar la lingua latina; e credero, la mollitudine barbara, la quale non aveva intenzione di usarla appresso i Magistrati Romani, o co nobili (cessando la tema del dover essere beffata per la maggioranza, quando ancora men che bene la proferissero) averla imparata comunque, senza difficultà, il me-

glio che potesse, e averla corrotta, in profferendola, in più guise. La qual corruzione, uscendo fuori del popolo de Goti, ed ispargendosi intorno, non pote contaminare molte bocche Italiane; si perchè forse nonoccuparono tutta la Italia, si perche non ci dimorarono molto lungo tempo: ancorache peravventura l'appestasse tutte, é le rendesse atte a ricever la futura vicina contaminazione, che dovea procedere dai Longobardi, i quali a' Goti succedettero nella possessione d'Italia, e l'ampliarono, é difeserla più secoli in questa maniera. Apparata la lingua latina dal popolo nella guisa che una moltitudine di uomini e di donne, e di funciulli barbari, senza molta cura spendervi, può apparare, cioè corrottamente, come prima di loro avevano fatto i Geti : dopo certo tempo morirono quegli Italiani uomini, che alla venuta de' Longobardi usarono ancora la latina volgare intera, e da quali essi imperfettamente l'aveano apparata; e cominciarono i fanciulli Italiani a dimesticarsi, ed a mescolarsi coi fanciulli Longobardi; cui avendo rispetto, e portando onore per la signoria, che avevano sopra se, cercarono di rassomigliare le parole guaste, insegnate loro dalle nutrici, e dalle madri, e da padri poco puramente parlanti. Laonde io non crederei errar di molto, se io affermassi, che, compiuto il primiero centinajo di anni dopo

non fosse guasto in parte alcuna, ma interro si conservasse insieme co suoi primieri accidenti. Ora è da vedere, quando la lingua Volgare cominciasse a ricevere alcune; passioni nuove: e deesi sapere, che dopo Onorio, e Arcadio, e per lo decreto antico di Antonino Pio, il cui tenore era, che tutte le persone trovantisi dentro del giro della terra soggetta a'Romani, avessero il privilegio della cittadinanza Romana; e. perchè avevano posseduto il Solio Imperiale diversi Imperadori di nazioni barbare, non era Gente alcuna così lontana, o così fiera, che si reputasse vergogna, o segno di servitù l'apprendere la lingua latina; e che volentieri con questa non avesse cambiata la sua natia, purche l'avesse potuto fare; dandosi ad intendere, questa esser non meno sua, che la sua natia medesima ne puato di minore onore. Adunque i Goti, venuti in Italia, non costrinsero gli uomini Italiani ad apprender la loro lingua, o pure posero studio in conservarsela; ma si diedouo generalmente tutti, poiche il luogo prestava loro agio, ad apparar la lingua latina; e credero, la moltitudine barbara, la quale non aveva intenzione di usarla appresso i Magistrati Romani, o co nobili (cessando la tema del dover essere beffata per la maggioranza, quando ancora men che bene la proferissero) averla imparata comunque, senza difficultà, il men

glio che potesse, e averla corrotta, in profferendola, in più guise. La qual corruzione, uscendo fuori del popolo de Goti, ed ispargendosi intorno, non pote contaminare molte bocche Italiane; si perchè forse non occuparono tutta la Italia, si perche non ci dimorarono molto lungo tempo: ancorache peravventura l'appestasse tutte, le rendesse atte a ricever la futura vicina contaminazione, che dovea procedere dai Longobardi, i quali a' Goti succedettero nella possessione d'Italia, e l'ampliarono, e difeserla più secoli in questa maniera. Apparata la lingua latina dal popolo nella guisa che una moltitudine di uomini e di donne, e di fanciulli barbari, senza molta cura spendervi, può apparare, cioè corrottamente, come prima di loro avevano fatto i Goti; dopo certo tempo morirono quegli Italiani uomini, che alla venuta de' Longobardi usarono ancora la latina volgare intera, e da quali essi imperfettamente l' aveano apparata; e cominciarono i fanciulli Italiani a dimesticarsi, ed a mescolarsi coi fancivilli Longobardi; cui avendo rispetto, e portando onore per la signoria, che avevano sopra se, cercarono di rassomigliare le parole guaste, insegnate loro dalle nutrici, e dalle madri, e da padri poco puramente parlanti. Laonde io non crederei errar di molto, se io affermassi, che, compiuto il primiero centinajo di anni dopo

l'entrata de' Longobardi in Italia, si fosse universalmente guasta la lingua latina volgare in tutte le contrade d'Italia; nelle quali non niego io, che allora non passassero alcune parole Longobarde, che ancora vi dimorano; ma furono poche al parer mio, e significanti o dignità, o uficio, o cosa nuova trovata, o recata da loro: sì come con le cose nuove sogliono nelle regioni altrui trapassare insieme i vocaboli stranieri. Ma non pertanto coloro, che si davano allo scriver cosa, che essi stimassero dover durare perpetualmente, tralasciando la lingua popolesca (come medesimamente avevano fatto gli scrittori avanti ad Onorio, ed Arcadio) raccoglievano da'libri la pura lingua latina, o pure la volgare intera, ed in essa tessevano le loro scritture; il che fecero ancora lungo tempo poi, ancorachè; come diremo, la lingua guasta più volte si guastasse: il che fu cagione, che Dante giudicasse la latina lingua pura, e ancora la volgare intera, esser perpetua, e non corruttibile. Nel predetto tempo adunque ebbero principio i mutamenti accidentali della lingua volgare: ora veggiamo, quando ella cominciasse ad aver lo stato, il quale al presente ha, o poco differente. Egli è da sapere, che sotto il reggimento de' Longobardi, ed appresso i Longobardi alcuni secoli, non essendo punto prezzata la lingua volgare corrotta (perciocché le scritture tutte contenenti memorie da far-

ne conto, si componevano nella latina pura in parte, e nella volgare intera; ne si viveva a comune più, nel quale stato si suole esercitar nelle dicerie la lingua del popolo, e coltivarla, e porle freno) ella di cinquant'anni in cinquanta andò cambiandosi, e ricevendo tuttavia nuova forma accidentale; secondochè il volgo, sempre vago di novità, o trovava da se, o udiva da gente forestiera sopravvegnente cosa non più sentita. Il perchè, senza trovare stato queto, discorse la lingua volgare, successivamente tramutandosi, infino a quel tempo, che per la moltitudine de Signori del mondo, e per conseguente per la minor potenza di ciascuno, ebbero ardimento molte città d'Italia, scosso il giogo della tirannia, e rifiutata la signoria de particolari, di farsi libere, e di reggersi a popolo. La qual cosa non si potè fare, nè può, senza sermonare nel linguaggio popolesco; al quale è da credere, che a que di si cominciasse con diligenza ad attendere, ed a considerare le sue leggi, e regole, ed a distinguere le vaghezze della lingua dalle bruttezze: ed appresso è assai verisimile, che coloro, i quali ottenevano lo 'ntendimento loro in sermonare, e avevano il grido di esser buoni dicitori, fossero ammizati, e seguiti dagli altri; in guisa che, agevol cosa fu, che la lingua volgare, alla fine si fermasse, e trovasse riposo, poiche non era più in arbitrio del volgo di rimutarla;

e spezialmente cominciandosi a serivere in volgare del popolo le necessità del comus ne, ed a dettar le lettere: le quali scritture furono perpetua norma agli scrittori. ed a' dettatori seguenti. Intanto sursero per Italia tutta Poeti innamorati, i quali vaghi di acquistar la grazia delle loro donne, e di procacciar loro fama, cominciarono al far di belle Canzoni nella più dolce e fiorita lingua del loro secolo: le quali ascoltate dal volgo, e piaciute, e apparate, furono e lo specchio, nel quale poscia si riguardò in parlando degnamente, e lo stabilimento della favella istabile popolesca. Sicchè da quel tempo, infino a quel di Dante, o del Petrarca, la lingua fece picciolo mutamento; nel secolo de quali e per la loro autorità, e di molti altri valentuomini, che si presero cura di scrivere con giudizio in questa lingua, si fermò ella nell'essere, nel quale ancora al presente dura. Benche assai persone a questi di , che hanno spesa la maggior parte degli anni suoi în apparar le lingue puré antiche Greca e Latina abbiano ripiene tutte le librerie di volumi, che esse chiamano volgari; i quali nondinieno non hanno altro di volgare, che gli accidenti del volgar presente: conciossiecosache abbiano il corpo naturale delle parole Greche o Latine antiche, e parimente i modi del dire. Laonde, se vorremo riguardare alta lingua edi angut ing section ray a common constant

mesti cotali, sarà verissima la conclusione del Bembo di sopra posta, e da noi in parte riprovata; che la lingua volgare presente non si usasse al tempo del Comune Romano: perciocchè non ha nè corpo naturale, ne accidente alcuno di quella. Ora questa fu, quanto io ho potuto per verisimiliragioni comprendere, l'origine dell'amoliazione della lingua nostra volgare, e della mutazione degli accidenti suoi; la quale procedette, come si è veduto, nè da servitudine, nè da altra vituperosa condizione, si come il Bembo vuole, che procedesse, men che veramente, e men che nulmente, e men che rettoricamente; intendendo di Confortare altri alla scrittura di essa. Ora è da por mente, che la comparazione messa avanti dal Bembo delle piante, che meglio mettono nella terra natia, che nella straniera, potrebbe aver luogo, e potrebbe convenire alla cosa paragonata, se le parode latine si fossero intere conservate, e le barbare magagnate nelle bocche Italiane; perciorche apparrebbe, che le piante naturalmento nascenti di alcun luogo, e sotto sloun cielo, mettessono meglio in quel medesimo luogo, e sotto quel medesimo cielo sche non fanno le trasportate di lontano paese ma essendosi magagnate così l'une, come le altre, veggasi, se gli fosse tornato meglio a ricrovare altra comparaziome, nella quale mostrasse, che per alcun fortunoso tempo si magagnasse più la pianta forestiera, che la paesana; non avendo quella tanto ajuto dal terreno, e dal cieto, ne tanta difesa, quanto questa.

## Giunta (8).

Lo Strozza è poco convenevolmente. indotto dal Bembo a domandare, quando si cominciasse a rimare con la lingua volgare; perciocchè è fatto trapassare a far simil domanda, senza ragionevol cagione alcuna: sì come non punto più convenevolmente è indotto ancora a domandare, da quale nazione gl'Italiani prendessero il rimare; se noi abbiamo quel rispetto, che dobbiamo avere alla condizione di lui, formata dal Bembo, materiale oltre modo in queste novelle per le cose, che gli ha fatto dire, e farà. Ora, presupposta per cosa manifesta; come pare, che il Bembo faccia, ed io nol niego, che gl'Italiani abbiauo preso il rimare da nazioni forestiere; prima è da vedere, da quale l'abbiano preso, e poi quando il presono; e non per ordine contrario, prima quando si prendesse, e poi da quale nazione si prendesse. Delle quali cose nondimeno, primache diciamo altro. è da manifestare il parer nostro: se stimiamo, che quistionando tra se due nazioni, la Ciciliana, e la Provenzale, del trovamento della rima, si debba, come fa il Bembo, attribuirlo affermatamente alla Provenzale; quantunque non vegga io, che co-

na si operasse ciò, quando ancora la cosa stesse così, per la domanda dello Strozza, il quale non domandava, quale nazione fosse stata la prima inventrice della rima, ma da quale nazione gl' Italiani l'abbiano presa: perciocchè può essere agevolmente, che i Provenzali ne sieno stati i primi trovatori re che gl' Italiani l'abbiano presa da' Ciciliani, i quali l'avessono presa dai Provenzali. Ora, ragionando della quistion proposta, cioè, quale tra le due nazioni, Ciciliana, e Provenzale, sia stata la prima inventrice della rima, dico, che Francesco Petrarca, la cui testimonianza dee valere vie più, che alcune leggerissime pruove del Bembo (sì per essere stato vicino ai tempi, ne' quali nacque, e per meglio di re, rinacque il rimare, e sì per esser quistione: la investigazione della verità della quale per lo studio suo toccava più a lui, che ad alcun altro ) afferma nel prolago delle sue pistole, che egli appella famigliari, che a suoi di era opinione, che il rimare non molti secoli avanti fosse rinato appresso i Ciciliani, e poi in brieve si fosse sparso per Italia tutta, e ultimamente più lontano; ancora diterminando apertamente con le predette parole, che i Provenzali non solamente non erano stati i primi trovatori della rima, o pure i trovatori (che non sarebbe miracolo, che due in diverse contrade in quel medesimo tempo, o ancora in diverso, trovassono alcuna

cosa non più veduta, senza apparare l'und dall' altro ) anzi l'avevano essi presa dagli De faliani, i quali l'aveano presa da Ciciliani. Il che io reputo verissimo unon solamento per l'autorità di tanto nomo, che non di verebbe scritto il falso in diminuimento della gloria di Provenza, nella quale egli vist se lungamente, e amolla oltramisura, si come patria di Laura sua donna ; ma per le fagioni stesse del Bembo ancora, rivolgent dole contr'a lui in questa guisa. Se più non si trovano rime de Ciciliani là dove de' Provenzali molte sene trovano ancora, e nondimeno molte ne furono composte dai Ciciliani, come testimonia il grido approvato dal Bembo; è pruova certissima, che le rime de Ciciliani sieno più antiche de che quelle de Provenzali; avendo noi per costante, che le cose prima fatte sono ancora prima disfatte; che le fatte poi, dal consumamento del tempo, quando sieno l'une e le altre di aguale fortezza. Appresso pise i Provenzali naturalmente si danno buon tempo", e' menano vita lieta in ogni tempo; e molto più fanno ciò nella pace pe sotto il governo di più Signori, e Sei i Giciliani sono dotati di acutissimo ingegno, e attendono a sottigliare in ogni tempo me tante più nel tempo della libertà, o almeno sotto il reggimento di un Signor solo grandel il quale reca con esso seco minor soggezione, che non fa quello de più picciolia chive colui così rozzo, che non giudichia

che il trovamento del rimare non sia stato dei Giciliani, i quali medesimamente trovarono In Commedia, ancorche poi in Provenza concorresse maggior numero de' latori. da che le rime de Ciciliani si diffusero per lo mondo, che in Cicilia medesima? Perciocchè il trovare cosa nuova, è da speculatore, e da pensoso: ma il godere lacosa trovata è da persona allegra e giuliva. Ma non creda perciò alcuno per questo mie parole, che io affermi, se non inquanto consentono le Istorie, alle quali al presente mi rimetto, che in que tempi fosse o maggior pace, o maggior numero di Corti in Provenza, che in Cicilia: perciocche io senza metter punto in dubbio ciò che il Bembo dice per certo, ho voluto mostrare, quanto vaglia il modo del suo argomentare. Ora, per le cose dette in questa quistione, appare ancora la soluzione dell'una delle due domande dello Strozza, cioè di quella, che diciavamo dovere andare avanti, che era, da qual nazione gli Italiani uomini abbiano presa l'arte del rimare; conciossiecosache essi l'abbiano presa da Ciciliani, primache i Provenzali la prendessero, se vogliamo dar fede al Petrarca: ed è cosa assai simile al vero, che di Cicilia non passasse in Provenza, senza aver toccata l'Italia, che le è vicina, e dove, per la Signoria, che a lei è stata quasi sempre comune col regno di Napoli, e per molti maritaggi vicendevoli, e mercatanzie, usa-

rono e usano tuttavia molti Ciciliani; si come dall'altra parte fanno molti Italiani per queste medesime cagioni in Cicilia; la dove I Provenza le è lontana assai, nè è stata partefice di una medesima signoria. nè gli uomini delle predette contrade tra loro contraggono sponsalizie, o esercitano traffico. Nè, perchè alcuno Italiano, per aver abitato lungamente in Provenza, o in Francia; o per essere stato vago di leggere i Poeti Oltramontani (sì come ciascuno naturalmente, che può, legge volentieri i libri delle lingue forestiere) avesse o studiosamente, o non avvedendosi, frapposta ne' suoi volumi alcuna cosa Provenzale, è perciò da dire, che il rimare sia venuto in Îtalia di Provenza: nella qual Provenza il numero de poeti è stato molto grande, non tanto per la lunga pace, o per le molte Corti, che colà fossero, quanto per l'agevolezza del rimare. Il che fu cagione, che non solamente i Provenzali, ma i Poeti di altre nazioni ancora, rimassero volentieri in quella lingua: conciossiecosachè quanto meno è il numero delle rime in una lingua, tanto più sia l'agevolezza del rimare; perciocche maggiore è la copia delle parole : e dall'altra parte, quanto è più il numero delle rime in una lingua, tanto meno è l'agevolezza del rimare; perciocchè minore è la copia delle parole. E questo vo'che basti aver detto della prima

delle due domande; sì come della seconda, cioè a qual tempo incominciasse il rimare, quel che ragionammo di sopra, là dove investigammo, come, e quando ebbe stato la lingua volgare, quale la veggiamo avere al presente, o poco differente. Ora sono in questa particella alcune parole, il cui sentimento mi è oscuro assai; e sono queste: Tuttavolta de' Ciciliani poco altro testimonio ci ha, che a noi rimaso sia, se non il grido; che poeti antichi, checchè sene sia la cagione, essi non possono gran fatto mostrarci, se non sono cotali cose sciocche, e di niun prezzo, che oggimai poco si leggono. Il qual grido nacque per ciò, che trovandosi la corte de Napoletani Re a que tempi in Cicilia; il volgare, nel quale si scriveva, quantunque Italiano fosse, e Italiani altresì fossero per la maggior parte quegli scrittori; esso nondimeno si chiamava Ciciliano, e Ciciliano scrivere era detto a quella stagione lo scrivere volgarmente, e così infino al tempo di Dante si disse. Ora lo ntelletto di queste parole mi è oscuro, perche mi si presenta dubbio; conciossiecosache paja, che esso sia, che il verseggiar volgare, o il rimare, anzi lo scriver volgare generalmente di qualunque Italiano scrittore, infino al tempo di Dante, fosse chiamato Ciciliano: e nondimeno se questo fosse lo 'ntelletto , sorgerebbono alcune sconvenevolezze dalle parole del Bembo; che ponendo egli per cosa costan-

te, che il rimar volgare sia in tutto cost separata dal rimare Ciciliano ( poiche: quistioneggiano la Cicilia, e la Provenza 3 quale di loro abbia data la rima a' Volgari) sarebbe manifesto e diterminato il punto del tempo, quando la Volgar lingua comin-2 ciasse a rimare, contra quello, che il Bemho niega potersi sapere minutamente. E apoe presso come potrebbe dire? Tuttavolta de Ciciliani poco altro testimonio ci ha, che a noi rimaso sia, se non il grido: che poeti antichi, checchè sene sia la cagione. essi non possono gran fatto mostrarci, se non sono cotali cose sciocche, e di niun prezzo, che oggimai poco si leggono. Poiche egli stesso nel prolago del secondo libro di questo volume racconta, e commenda molti scrittori in questa lingua volgare (e nel terzo usa molte fiate la loro testimonianza) i quali furono davanti a Dante; ne son pochi, ne sciocchi, ne di niun prezzo, secondo il giudicio di lui medesimo. Laonde per ischifare queste sconvenevolezze, pare che di queste parole dobbiamo trarre un altro sentimento, e dire: che la lingua Ciam ciliana, la quale gareggiava con la Proven zale di ayer data la rima a volgari, non giingesse ben bene al tempo che le cortist de Napoletani Re passassero lin Cicilia col suo grido; ma che il grido, che la lingua e Ciciliana ha al presente, non procede dalus l'antica, ma da quella, nella quale poeta"? rono molti Ciciliani, e non Ciciliani al tem. po de Re Napoletani; e che sia una risposta data ad una tacita opposizione, che altri avesse potuto fare, dicendo; che poiche la lingua Ciciliana aveva grido grandissimo di poesia, era ancora verisimile, che fosse iale, che abbia potuto dare la rima all'Italia. Della qual risposta altro non dico, senonche io vorrei, che mi fosse per altra priova, che per semplice affermamento di colui, che la propone, avverata questa conclusione; che tutti coloro, quali scrivevano volgarmente davanti a Dante, fossero creduti, o chiamati scrivere in Ciciliano; o Ciciliani, o Italiani, che essi si fossero: conciossiecosachè il Petrarca separi i Ciciliani da alcuni Italiani, i quali nondimeno aveyano scritto dayanti a Dante, dicendo: Guitton d'Arezzo, che di non esser primo par ch' ira aggia. Ecco i due Guidi, che già furo in prezzo, Onesto Bolognese, e i Siciliani, che fur già i primi, e quivi eran dassezzo. Ma io dubito assai, che il Bembo non estimasse, che la lingua Ciciliana, onde si credono avere origine le rime Italiane non fosse quella di Messer Giudo Giudice da Messina, e degli altri di que tempi, o simile; ma quella, nella quale sono scritti alcuni versi, i quali in Roma nell'anno MDXL. mi furon mostrati per antichi i e come fossero della primiera lingua Ciciliana e reputati per tali da Messer Pictro Bembo, secondochè mi fu detto, di cui erano gli originali: ma io mene feci

beffe, e fo : conoscendo chiaramente, che erano scritti in lingua Ciciliana moderna di contado, ed in iscrittura moderna: i quali nel vero si possono chiamare essere cotali cose sciocche, e di niun prezzo, senza avere odore alcuno di antichità. Ma se vogliamo sapere, quali cose abbiano prese gli Italiani Poeti da' Provenzali, di che qui, per le cose dette dal Bembo, è da favellare: non dobbiamo raccorre tutte le maniere delle canzoni, o delle parole, che la Provenza ebbe già comuni con l'Italia, come fa egli; che noi ci scosteremmo molto dalla verità, sì come in questo suo raccoglimento egli si scosta, senza dubbio: conciossiecosache in Italia, secondoche abbiamo detto, per la lunga dimora de' Longobardi, la lingua latina volgare, che molto prima possedeva le bocche de nobili, e de' vili ugualmente, prendesse nuova forma accidentale, conservando nondimeno il corpo naturale delle parole; e appresso dopo alcun tempo si cominciasse con essa a rimare, essendone stati primi autori i Ciciliani, come è detto di sopra: e dall'altra parte la Provenza, e per la vicinanza d'Italia, e perchè molti Italiani l'abitavano, e per altri rispetti, avesse appresa, e usasse la lingua latina volgare, infino al tempo di coloro, che imperarono davanti ad Onorio, e ad Arcadio; la quale o prese nuova forma accidentale, conservato nondimeno il

corpo naturale delle parole nel tempo, che quella dell' Italia si sformo, prendendo nuova forma, o pure ancora molto tempo dopo, com' è più verisimile. Laonde, quantunque la lingua nostra abbia le parole comuni con quelle della Provenza, quanto è al corpo; non ne ha perció presa niuna da quella contuttoche il Bembo ne registri qui molte, come prese da Provenzali, avendole ella sempre possedute, e usate anticamente per sue: le quali, se veramente fossero proprie della Provenza, perchè alcun Poetà Italiano le avesse seminate una , o due siate per gli colti suoi poemi: non sarebbe vero, che fossero potute trapassare nella comune usanza de' popoli Italiani, e fermatevisi. Conciossiecosachè i popoli non prendano i vocaboli da'poeti, e specialmente da simili a Dante, ed al Petrarca, ed astali, quali ha poeti la lingua nostra, che appena sono letti, ed intesi dagl'intendenti nomini con molto studio. Non trassero adunque i nostri poeti le predette parole da volumi de Provenzali, ma dalla comune usanza del parlare Italiano: nè veggo, per guatar sottilmente che io mi faccia, le maniere delle canzoni de' Provenzali, e de'nostri Italiani accostarsi insieme, ed esser simili. Il che quando pur fosse, affermerei, i Provenzali averle apparate più tosto da. noi, che noi da loro: conciossiecosachè noi: abbiamo la nostra principal maniera di can-Bembo Vol. X.

. 130

zone, che è chiamata il Sonetto, che è antichissima, e propria nostra; e abbiamo quelle, che sono chiamate il Capitolo, e l'Ottava rima, le quali parimente sono proprie nostre; e molte altre, le quali, se fossero state trovamento de Provenzali, pure appo loro sene vedrebbe (poichè si trovamo i loro poeti) alcun vestigio. Ma io non niego però, che Dante, ed il Petrarca non abbiano presa da loro, quegli la maniera della sua canzone,

. Amor tu vedi ben, che questa donna,...

e la sestina; e questi e la sestina, e le maniere delle sue canzoni,

Verdi panni, sanguigni, oscuri, e persi,

c,

S'io'l dissi mai, ch' io venga in odio a quella.

I quali nondimeno presero le predette maniere, non come discepoli, e apparanti; ma eome avversari, e gareggianti, e si possono sicuramente bandire per vittoriosi. Perciocchè se Arnaldo Daniello fece una sestina semplice in pruova del suo ingegno, per mostrarsi maggiore de' Provenzali, e degli Italiani, e de' Ciciliani rimatori, stati infino al suo tempo: Dante ne fece, si può

dire con verità, una atterzata; poichè, senza cambiar le parole prese, ne fece tre vaghissime; ed il Petrarca: sette, una delle quali è doppia. Laonde si vede di quanto i nostri vincano i Provenzali; là dove gli avvantaggi non sieno disuguali: che nella testura della sestina non è più avvantaggio in una, che in un'altra lingua; ma bone nella maniera delle canzoni, che abbiano quelle medesime rime in tutte le stanze, hanno avvantaggio grandissimo i Provenzali: perciocche essi, sì come è stato detto, hanno parole senza numero di ciascuna rima; là dove noi ne abbiamo grande scarsità. Per la qual cosa è più tosto da reputar maraviglia, che altro, che il Petrarca abbia tessute così fattamente le predette sue canzoni. Adunque non è cosa strana, che i Provenzali, avendo tanta dovizia di parole di ciascuna rima, usassero spesso le rime in mezzo de' versi, con diletto degli orecchi degli ascoltatori, e dell'animo ancora, per lo significato non isforzato delle parole. Conciossiecosachè quantou sono più parole di una rima, tanto più diletti l'uditore il metterle in mezzo i versi in certa perpetua distanza; perciocchè egli è avvezzo a udirle disordinate nel ragionamento dimestico. Ma quando una lingua ha pache parole di ciascuna rima, il metterle in mezzo i versi, molto offende l'aditore, sì come cosa, che è fuori trop-

po del suo uso; non udendo mai parole di una medesima rima, se non di rado, nel parlar dimestico: senzachè i sentimenti riescono aspri, più che non si converrebbe. Laonde non posso commendare i nostri più moderni, i quali in questa parte ancora hanno voluto seguire gli antichi, che non presono miga, secondochè io m'immagino, ciò da' Provenzali, ma dall'agio, che era loro prestato dalla lingua de suoi di la quale aveva molte più parole di ciascuna rima, e meno numero di rime, che non ebbe al tempo di Dante, e del Petrarca. Ora non mi si dimostra, che i versi rotti sieno trovamento della Provenza, o che l'Italia gli abbia presi da lei; perchè molte maniere ne abbiano usate i più antichi Toscani, e meno i meno antichi. Anzi crederei, che il verso volgare o intero, o rotto, sia stato trovato dagl' Italiani per questa pruova, che l'uno e l'altro sono tratti dai versi latini antichi, come apertamente mostreremo; ed è da stimare, che gl' Italiani gli abbiano presi e meglio, e prima, sì come più intendenti della lingua latina, e de'versi latini, ehe i Provenzali. Ma proviamo quello, che abbiamo promesso. Il verso volgare, o è di undici sillabe in effetto, o in potenza, o di dodici; ma sia o di undici, o di dodici, sempre dee avere l'accento aguto in su la decima sillaba, e'l grave nella seguente, o nelle seguenti; e parimente l'a-

guto in su la sesta, o in su la quarta. Quando adunque il verso volgare è di undici sillabe . ed ha l'accento aguto in su la sesta, è preso dal Falecio, chiamato comunemente Endecasillabo; il quale ha di necessità la sesta sillaba lunga, e la decima; in luogo della quale lunghezza latina sottentra l'a-

gutezza volgare così. Cui dono lepidum novum libellum. Che per cosa mirabile s' addita. Ma quando di undici sillabe, ed ha l'accento aguto in su la quarta sillaba, è preso dal verso chiamato Saffico: che ha di necessità la quarta, e la decima sillaba lunga, sì come il volgare ha l'accento aguto in su la quarta, ed in su la decima, così. Jam satis terris nivis, atque dirae. Voi ch' ascoltate in rime sparse il suono. Ora i volgari usarono l'uno e l'altro verso indifferentemente, sì per altro, e sì perchè videro, che dell'uno si poteva comporre l'altro, e dell'altro l'uno, sì come similmente del Saffico si può comporre il Falecio, e del Falecio il Saffico; tanto grande e stretto è tra loro il parentado: ed ecco la pruova. Ille mi par esse Deo videtur. Questo è Saffico; che diviene Falecio, traportate le due prime sillabe in fine, così. Mi par esse Deo videtur ille. Ora del verso volgare, che abbia l'accento aguto

in su la sesta sillaba, si forma quello, che l'abbia in su la quarta, in quella medesima maniera traportate le prime due sillabe in fine. Ecco quello ches l'ha insitu la sesta.

Tanto da la salute mia son lunge Edi questo si forma quello, che l'ha in su

la quarta.

Da la salute mia son lunge tanto. Vero è, che il traportamento dell'accento aguto di sesta in quarta, è dirittamente contrario al traportamento delle sillabe luna ghe de'versi latini; perciocchè devando de due sillabe da principio, dove la quarta era lunga, diventa la sesta; e nel volgare, levando le due prime sillabe, dove l'accento aguto era in su la sesta, si trova essere in su la quarta. Appresso il verso volgare di dodici sillabe, che ha l'accento aguto in su la sesta, è preso dal Coriambico Asclepiadeo, che ha di necessità la sesta, e la decima lunga.

Mecoenas atavis edite regibus. E fia't mondo de' buon sempre in memoria. Ma il verso volgare di dodici sillabe, che l'ha in su la quarta, è preso dal Giambo Ippo-

a Baros Cate. di

nazio.

Ibis Liburnis inter alta navium. Vinca il cuor vostro in tanta sua vittoria. Ora tutte quelle maniere de' versi di meno sillabe, che i predetti, le quali sono state accompagnate da' Latini con le soprascritte quattro maniere, sono parimente state usate da' nostri volgari; si come col Saffico si accompagna il verso di cinque sillabe, che abbia la quarta lunga.

Terruit urbem: così nel volgare si accompagna col verso intero uno di cinque sillabe, che abbia l'accento aguto in su la quarta.

Non mio grato. E sì come con l'Asclepiadeo si accompagna il verso di sette sil-

labe che abbia la sesta lunga.

gare si da per compagno al verso intero quello di sette sillabe, che abbia l'accento aguto in su la sesta. Donna non vi vidi io. Ancora si mette con l'Asclepiadeo il verso di otto sillabe, che abbia la sesta lunga, e le due seguenti brievi.

col Giambo Ipponazio accoppiano il verso di otto sillabe, che abbia la sesta lunga,

e le due seguenti brievi.

Amice propugnacula. Ora in volgare medesimamente si usa di accompagnar col verso intero quel di otto sillabe, che nondimeno abbia l'accento aguto in su la sesta, e'l grave in su le due seguenti. Benchè il mio duro scempio. Per la qual cosa io non truovo; che gl'Italiani poeti si sieno punto partiti da' vestigi de' Latini, o nei versi lunghi, o corti; ancorachè messer Gino in una sua canzone trapponesse per istanza due versi di nove sillabe l'uno, i qualli hanno l'accento aguto in su l'ottava.

Che s'accorse che era partita, Che mi porse quella ferita.

Il quale nondimeno non è da riporre tra quegli antichi, de' quali ragiona qui il Beme. bo; e peravventura non fece il meglio del mondo; ma qui altro non diciamo di ciò, Ora pone il Bembo una lunga schiera di vocaboli, e di alcune forme di dire si gia quali e le quali egli s'immagina, i poeti Toscani aver presi da Provenzali; e dice suo parere intorno ad alcuni, e intorno ad alcuni, altri, che sono la maggior parte nulla. Ma io mostrerò prima, quanto io appruovi il parer suo intorno a vocaboli da lui dichiarati, e poi dirò alcuna cosa intorno ad alcuni de' tralasciati da lui, se ancora qui tornero a dir quello, che è stato detto altrove; che essendo al tempo presente, o essendo stati questi vocaboli, e. queste forme di dire in usanza de' popoli Italiani, non è cosa vera, nè verisimile, che sieno passati a loro, perchè i poeti Toscani le avessero registrate nelle sue rime: perciocchè le nazioni non prendono i vocaboli da' poeti, e spezialmente da' malagevoli ad intendersi, come sono questi; ma più tosto gli prendono o da'Signori, o da nazioni forastiere lungamente dimoranti appo loro, o da coloro, che recano religione nuova, o nuova forma di giudicio, o simil cosa pubblica. Ma i predetti vocaboli sono, e sono stati ab antiquo perpetuamente dell'Italia, o almeno primachè della Provenza, sì come o l'origine latina, o l'uso de' popoli Italiani il dimostra tutto apertamente.

Ma vengo a ragionare intorno al parer del Bembo, il quale dice, che Riparare alcuna volta vuol dire stare , e albergare : ed io dico, che non mai semplicemente e propriamente significa stare e albergare; ma significa alcuna volta stare e albergare, quando con la stanza, o con l'albergo, ha congiunto il riparo, e la difesa, o da nemici, o dal freddo, o dal caldo, o dalla povertà, e da simili malaventure: tralascio gli esempli, che provano la cosa star così, per esser presti per tutto. Dice ancora, che dintorno alla voce Calere i Provenzali aveano in usanza famigliarissima, volendo dire, che alcuno non curasse di checche sia, di dire, che egli lo poneva in non calere, o veramente a non cale, o ancora a non calente; della qual cosa sono nelle loro rime moltissimi esempli, dalle quali presero, non solamente altri scrittori della Toscana, e Dante, che nelle prose, e nel verso sene ricordò; ma il Petrarca medesimo, quando e' disse:

Per una donna ho messo Egualmente in non cale ogni pensiero.

Ed io dico, che Calere è latino, ancora in questa significazione; perciocchè le cose, che ci cuocono, ci si fanno curare; e quindi Stazio disse, Bellator nulli caluit Deus. Adunque ponere, o mettere checchè sia a non calente, o in non calere, è reputare

checche sia per non calente, o per non calere; cioè per cosagrehe non cuoca; e per conseguente per cosa, che non sia da curare. Medesimamente mettere alcuna cosa a non cale, è reputare alcuna cosa, per cosa, che non cale, ed avvi difetto, senza dubbio, di cosa che. Egli è vero che nella lingua nostra si usa di porre la cosa, o la persona curata solamente nel ses condo caso, e di rinchiuderlo sotto che; e la cosa, o la persona curante si pone nel terzo, o nel quarto, così. A me; co me cale del fatto, o che sia fatto: di che parleremo nella giunta del terzo libro di questo volume, alla giunta sessantesimaterza. Dice il Bembo. de martina nella

Huopo è latina voce; tuttavolta è molto prima usata da Provenzali, che si sappia, che da Toscani: perchè da loro si dee credere, che si pigliasse; e tanto più ancora maggiormente, quanto, avendo i Toscani in uso quest' altra voce Bisogno, che quello stesso può; di questo huopo non faceva loro huopo altramente. Quantunque Huopo si è alcuna volta ancora più Provenzalmente detta, che si fe Huo, in vece di huopo, recandola in voce di una sillaba, si come la recò Dante, il quale nel suo Inferno disse.

Più non t'è huo, ch'aprirmi'l tu' talento.

Ora io dico, che Uopo è voce latina, co-

me confessa il Bembo; mè so perchè egli vi agginuga H; se nol fa, perche altri non prenda errore, leggendo U per consonante, dove si dee leggere per vocale. Ma perchè non si ha avuto questo riguardo in Uovo, ed in Uosa? Ne credo, che Uopo vaglia quellogiche vale Bisogno; ne, quando il valesse, che percio non potesse essere Toscano; nè che Dante abbia usato Uo, in luogo di Uopo ; ne oche Uo sia più Provenzale che Uopo. Uopo adunque significa quello, che significa : Opus latino, quando è reputato da gramatici non pieghevole, si come è negl'infrascritti esempli. Alicui opus est haec res; hujus rei, hanc rem, et hac re. Ma io ho Opus per primo caso, e tra questi modi di dire riconosco una grandissima differenza; perciocche per questo, Alicui opus est haec res, o hanc rem; si significa soche quella cotal cosa è l'opera finale; e'l quarto caso ha difetto del verbo Habere, o di simile Ma per quest'altro, Alicui opus est hujus rei, o hac re, si significa, che quella cotal cosa è stromento da pervenire al fine dell'opera : ed è appunto. come se si dicesse: L'opera impresa da alcuno è degna dell' ajuto della cotal cosan Adunque il secondo caso patisce difetto di Dignum ministerio, o di cosa simile; e'l sesto patisce difetto di Dignum solamente, o di cosa tale. Parimente in volgare si dice: Ad alcuno è uopo questa cosa, e di questa cosa: e col primo modo

te al minor numero; nè mai riceve presso di se articolo, nè si accompagna, se non

con certi pochi verbi, nè in suo luogo in molti luoghi si può riporre Bisogno (come altri , se ne farà la pruova, vedrà chiaramente) come può dire il Bembo, che, avendo i Toscani in uso quest' altra voce Bisogno, che quello stesso può, di questo Huopo non faceva loro huopo altramente? Senzachè altri, rivolgendo contra lui l'argomento predetto, potrebbe dire, che, avendo i Provenzali quest'altra voce Bisogno. che quello stesso può, che Uopo, o Opus, non faceva loro uopo di questo Uopo, ed enverisimile, che l'abbiano preso dagl' Italiani. Ma postochè Uopo, e Bisogno significassero una cosa stessa, e l'una, e l'altra voce avesse i casi, i numeri, ed ogni altra cosa pari, e che Bisogno fosse solamente Volgare, e non Provenzale; chi dice, che in una lingua non si possa trovare similer compagnia di vocaboli, da' Greci nominata συνόνυμα? Ultimamente io non veggo, come voglia il Bembo, che Dante abbia usato Uo, in luogo di Uopo (il che nondimeno non niego io aver veduto scritto nel luogo addotto dal Bembo in alcun libro) guastandosi fieramente, il sentimento, se ritegniamo la predetta scrittura. Perciocchè Beatrice aveva commesso a Virgilio, che dovesse andare a soccorrer Dante; a a cui egli risponde, che è tanto disposto ad ubbidirla, che non fa mestiere, che si distenda in più parole, per indurlo a ciò, dicendo, Più non t'è uopo aprirmi'l tu'

talento. Ma se leggeremo, Più non t'è uo. ch'aprirmi'l tu' talento; le parole soneranno, che Virgilio di nuovo domanda, che gli sia commesso quello, che già gli era stato commesso; il che poi non si fa punto. Egli è vero, che simile lettura si potrebbe sostenere, e ricevere, se noi dicessimo, che Virgilio intendesse per quelle parole di dire; che bastasse solamente a Beatrice di scoprire la sua intenzione, senza addurre altra ragione. o priego, o premio, perchè egli s'inducesse a mandarla ad esecuzione: ma perchè questo sentimento è alquanto oscuro, e Uo non si truova usato nè da Dante altrove, nè dagli altri; crediamo, che Dante in questo luogo non l'abbia usato: nè può esser Uo reputato più Provenzale, che Uopo; poichè i Provenzali scrivono non Uo, ma Ops, in luogo di Uopo. Poi soggiunge il Bembo.

Chero è da credere, quantunque egli voce latina sia, che sia stata pigliata da Provenzali, essendo eziandio Toscana voce Cerco, perciocchè molto prima da Provenzali fu questa voce ad usar presa, che da Toscani; la qual poi torcendo, dissero Cherere, e Cherire, e Chaendo molto anticamente, e Chesta. Ed io dico parimente, che Chiero è voce latina; ma che da Latini è stata presa per gli volgari, e da Provenzali; il qual verbo non è superfluo a Volgari perche abbiano Cerco; non significando Cerco quello, che significa

Chiero: conciossiecosache in luogo di Chiero non si possa riporre in molti luoghi Cerco; ma più tosto Domando; ne, perchè significasse quello stesso, e si potesse in tutti i luoghi in luogo suo riporre, è cosa superflua congiunta con vizio, trovarsi in una lingua più voci di una stessa significazione, come è stato detto. E non ha se non questi casi Chieri, Chiere, Cherire, Cherere, Cherendo, e Chaendo; perciocchè Chiesto è partefice di altro verbo, come apparirà altrove. Ora dice il Bembo.

Dottare, e Dottanza sono voci Provenzali; la qual voce Dottanza si disse eziandio Dotta; sì come la disse il medesimo Dante in quei versi, pure del suo

Inferno :

Allor temetti io più che mai la morte, E non v'era mestier più che la dotta, S' i'non avessi visto le ritorte.

E nondimeno più in uso Dottanza, sì come voce di quel fine, che amato era molto dalla Provenza. Io dico, che Dottare, Dottanza, e Dotta procedono da Latini, e non da Provenzali; e non è da dottare, che Dotta non sia il verho Dubito, cacciato I, e tramutato B in T, ed U in O, e significa Temere; perciocche Dubito alcuna volta significa Temere: e v'ha differenza tra Dottanza, e Dotta, che Dottanza discende dal partefice presente ed operante, e Dot-

144

ta è presa dal partefice preterito ed operato; e Dotta è voce stroppiata, dovendosi
dire Dottata, sì come si dice Tema, per
Temuta, e molti altri simili, de' quali si
ragionerà a suo luogo. Dice appresso il Bembo.

Anza, fine amato dalla Provenza, piacendo per imitazione a' Toscani altresì, e Pietanza, e Pesanza, e Beninanza, e Malenanza, ed Allegranza, e Dilettanza, e Piacenza, e Valenza, e Fallenza, e molte altre voci di questa maniera in Guido Guinicelli si leggono, in Guido Cavalcanti, in M. Cino, in M. Onesto, in Buonaggiunta, in M. Piero dalle Vigne, ed in altri e Poeti, e Prosatori di quella età. Passò questo uso di fine a Dante, ed al Boccaccio altresì: tuttavia e all'uno, e all'altro pervenne oggimai stanco. lo dico, che Anza non è fine amato dalla Provenza, nè usitato, perciocchè usa Ansa: e appresso dico, che gli esempli di Piacenza, Valenza; e di Fallenza non hanno da fare col predetto fine Anza; ma sono esempli del: fine Enza, di cui il Bembo non fa menzione. Or brievemente questi fini Anza ed Enza sono usitati, e amati dalla lingua nostra; e sono di certi nomi verbali discendenti da partefici presenti; finiendo in Anza que', che discendono da' partefici della prima maniera, ed in Enza que', che discendono da partefici delle altre maniere: sì come si dirà nella giunta del terzo libro di questo volume. Adunque da Pesare Pe-

sante, si dice Pesanza, e da Allegrare Allegrante, si dice Allegranza, e da Dilettare Dilettante, Dilettanza, e da Piacere Piacente, Piacenza, e da Valere Valente. Valenza, e da Fallire Fallente, Fallenza, e da Bene, e da Male, e da Ananza, cioè da Andanza (che cusì si dice da Anare, e da Anante) si dice Benananza, e Malananza: e così deono queste voci essere scritte, e non Beninanza, e Malenanza: scrivendo i Provenzali Benanansa, e Malanansa; perciocchè si usa di dire, La cosa andar bene, e andar male: e sì come si usa di dire, La cosa star bene, e star male; così i Provenzali dicono ancora Benestansa. e Malestansa. Parimente da Pietare non, usato, e da Pietante, pur non usate, si è peravventura detto Pietanza. Dice il Bembo.

Aranda, che vale quanto Appena, è una di quelle voci Provenzali, che si è dimostrato Dante vago di portare nella Toscana. Ed io dico, che non credo, che sia Provenzale; nè che Dante sia stato il primo, che l'abbia usata in iscritto: nè che vaglia quello, che vale Appena. Adunque si come si doveva dire Vivenda, e non Vivanda, e Bevenda, e non Bevanda (poichè vengono da Vivere, e da Bere) così si doveva dire Renda, e non Randa, vegnendo da Haerere latino. Ed è da sapere, che Randa non si trova se non con la proposizione A, in forma avverbia-Bembo Vol. X.

le, e semplice; così A randa appresso a Puccio Bellondi poeta antico: Come a randa del giorno la stella; o raddoppiata così. A randa a randa, appresso Dante nello nferno.

La dolorosa selva l'è ghirlanda Intorno, come'l fosso tristo ad essa: Quivi fermammo i piedi a randa a randa.

e non significa Appena, come dico, ma Presso, come mostra l'origine sua; e ciò si conferma per l'uso della lingua nostra Lombarda, che usa il partefice presente del predetto verbo Haerere con la proposizione A, e raddoppiata in forma avverbiale, e con questa stessa significazione, così, A rente a rente: e appare chiaramente ciò a chi considera il luogo, non pur di Puccio Bellondi, ma di Dante:

Quivi fermammo i piedi a randa a randa,

cioè appresso alla selva; e così interpetrano alcuni Spositori antichi questo passo, e pare, che Dante medesimo così lo sponga, dicendo:

Or mi vien dietro, e guarda, che non metti, Ancor li piedi nell'arena arsiccia; Ma sempre al bosco tien li piedi stretti. Ancora dice il Bembo.

Bozzo, che è bastardo, e non legittimo, è delle voci Provenzali, che Dante si è dimostrato molto vago di portare nella Toscana. Ma io dico, che non posso comprendere, come Bozzo significhi Bastardo, e non legittimo nel luogo di Dante, dove è posta questa voce:

E parranno a ciascun l'opere sozze Del Barba, e del Fratel, che tante egregia Nazione, e due corone han fatte bozze.

Perciocche, se noi sporremo Bozze per Bastarde, non trarremo sentimento niuno dritto: conciossiecosachè i successori vergognosi non si dicono fare bastarde le gloriose famiglie antiche; ma sì bene bruttare, e oscurare la gloria loro, ed essi si chiamano bastardi, e si dicono dischiattare. Laonde, avvegnachè io non sappia, che cosa propriamente significhi Bozzo, non crederei errasse molto chi sponesse Bozzo per Brutto, e Macchiato; poiche nella pittura, quando non appare ancora perfezione alcuna, ma solamente si veggono alcuni lineamenti e macchie, si dice volgarmente, Questo è uno Schizzo, o uno Abbozzamento; ed ancora nominiamo quello, che i latini direbbono con due parole, Litura versus, volgarmente con una sola, Scherabozzo. Nè credo io, che Bozzo sia voca

Provenzale, o usata da poeti Provenzali; comeche l'affermi il Bembo; il quale, avendo trovato in quella Ganzone di Arnaldo Daniello, che incomincia,

Sols soi qui sai lo sobra fan quim sortz,

che una chiosa scritta di mano antica spone l'ultima voce di questo verso, Jois e solatz d'autram par fols e bortz, per non legittimo e bastardo; si ha pensato che Bortz, e Bozzo sia una voce, e significhi una cosa stessa; o almeno si è immaginato di farlo credere ad altrui; essendo voci molto diverse di lettere, e, come io mi credo, ancora di significato. Nè molto mi piace la sposizione di quella chiosa intorno a Bortz; perciccche è voce presa da Abortus, o da Abortivus latino; che non · Bastardo, e non legittimo, ma Sconciatura propriamente, e per traslazione Impérfetto, significa: laonde quel verso era da interpretar così, Gioja e sollazzo d'altra mi par vano, ed imperfetto. Ora aggiugne il Bembo.

Smagare, che è trarre di sentimento, e quasi della primiera immagine, e ponsi ancora semplicemente per affannare, è voce Provenzale, la quale Dante usò molto spesso, e gli altri poeti eziandio usarono; ed il Boccaccio, oltre ad essi, alcuna fiata la pose nelle sue prose. Al Petrarca parve dura, e leggesi usata da

Che da se stesso non sa far cotanto, Che 'l sanguinoso corso del suo lago Resti, perch' io dolendo tutto smago.

Io dico, che non veggo ragione niuna, che Smagare sia più Provenzale, che Toscano: nè intendo bene, che voglia intendere il Bembo, dicendo, che Smagare è trarre di sentimento, e della primiera immagine: ma peravventura egli intende che egli si domandi smagato, quando altri è costretto a lasciare il primo pensiero, ed attendere ad un altro più nojoso sopravvenuto, per lo quale esca fuori di se, e resti stordito. Il che, per gli esempli, che si addurranno poco appresso, apparirà esser falso; sì come ancora non è vero, che significhi semplicemente affannare. E quantunque io confessi di non sapere, che cosa propriamente significhi; nondimeno parmi, che si potesse dire; che significhi Superare, e Vincere, e spezialmente di quella maniera, che i latini dicono Expugnare; e peravventura ha sua origine da μάχομαι, che combattere appo i Greci viene a dire, con la giunta della S, per dimostrare il vincere combattendo. La qual cosa assai chiaramente si vede in queste parole del Boccaccio.

Chi è colui, che non conosca la vostra onestà? La quale, non che i ragionamenti sollazzevoli, ma il terrore della morte non credo, che potesse smagare.

Nè questi due luoghi di Dante:

Ed avvegnachè gli occhi miei confusi Fossero alquanto, e l'animo smagato, Non poter quei fuggirsi tanto chiusi.

E,

Ed io a l'ombra, che parea più vaga Di ragionar drizzami, e cominciai, Quasi com'uom, cui troppa voglia smaga:

si allontanano da questa interpretazione: Questo verbo Smagare è non solamente uscente, ma stante ancora; e quando è stante, significa trovarsi nello stato, nel quale si trova il superato, e'l vinto a forza. Ora non credo io, che il Bembo sapesse, che il Petrarca giudicasse questa voce dura, e che perciò la rimovesse, o non la introducesse nel suo Canzoniere; non avendo schifate delle non men dure, com'è Smorza, e Smorto. Nè altri si maravigli, che io abbia di sopra detto, che il corpo delle parole della lingua volgare sia latino, ed ora ne tiri alcuna dal Greco; perciocchè molte parole de' Greci trapassarono in Italia, e spezialmente al tempo degli mperadori Greci, e de suoi Magistrati; le quali per natura, e per origine sono Greche; ma per uso, e per possessione sono latine è per credità sono a noi scadute da' latini, è le riconosciamo da loro. Appresso il Bembo dice.

Scoscendere, che è Rompere, furò Dante da Provenzali. Io dico, che Scoscendere non aveva bisogno d'interpretazione; essendo questa voce manifestissima, per la origine latina evidente, che è Conscindere, onde è tolta. Ancorachè il Bembo non abbia da se trovata così fatta interpretazione, ma presa da alcune chiose antiche scritte a mano, che si trovano intorno alla sestina di Arnaldo Daniello. Dice oltracciò il Bembo.

Tracotanza, ed Oltracotanza furò Dante da' Provenzali, che è Trascuraggine, e Trascotato; la qual voce usarono paris mente degli altri Toscani, ed il Boccaccio molto spesso. Anzi ho io un libro veduto delle sue Novelle, buono e antico, nel quale sempre si legge scritta così Trascutato, voce del tutto Provenzale, quella, che negli altri ha Trascurato. Pigliasi eziandio alle volte Trascotato per uomo trapassante il diritto, ed il dovere, e Tracotanza per così fatto trapassamento. Io dico, che Trascotanza, Oltracotanza, Trascotato, o Trascutato, e Coto nome sostantivo, pure usato da Dante, procedono da un verbo latino solo conosciuto, che a Cogito; da cui si può formare Cogitantia, e

si forma Cogitatus, partefice e nome; cacciatane la sillaba Gi di mezzo a Cogitantia, ed a Cogitatus inquanto è partefice, con la compagnia di Tras, o di altra proposizione, riesce Trascotanza, Oltracotanza, e Trascotato; e poscia tramutato O di mezzo in U, Trascutato, e cacciata non solamente la sillaba Gi a Cogitatus inquanto è nome, ma la sillaba Ta ancora, riesce Coto. E perchè l'origine è manifesta. si comprende anche, quale sia la significazione loro; cioè, che Coto, è quello, che è pensamento; e Trascotanza, ed Oltracotanza quella poca cura, che trapassa. e tralascia le cose, che sono da curare, che si dice ancora Trascutaggine; ed è quello, che i Latini dicono Negligentia, e i Volgari Negghienza; e Trascotato, o Trascutato quello, che i Latini dicono Negligens. e i Volgari Neghittoso. Ma perche Tras, ed Oltra, significano non solamente trapassare, e tralasciare, senza farsi più avanti; ma trapassando, e tralasciando procedere ancora, più lontano; Trascotanza, ed Oltracotanza significano ancora quella cura; che, sprezzato quello, che dovea curare cura quello, che non dee, o oltre a quello, che dee; che si può domandare Presunzione: Perchè disse Dante:

Questa lor trascotanza non m'è nuova, Che già l'usaro a me secreta porta.

## Ond' esta trascotanza in voi s' alletta

Sì come medesimamente si dice Travedere colui, che tralascia di vedere quello, che dee, e vede quello, che non dee, o oltre a quello, che dee; e colui, che ha così fatta vista, si dice avere le traveggole. Troppo adunque generale è la sposizione del Bembo, che Trascotato sia colui, che tras passa il diritto, ed il dovere, e Trasco+ tanza, ed Oltracotanza così fatto trapassa mento; non apparendo spezialmente, dove consista il trapassare del diritto, e del dovere Ora altri si potrebbe maravigliar di lui, che presupponga, che Trascuraggine sia voce volgare, o che si trovi mai scritto in libro niuno volgare, Trascurato; avvegnachè alcuni ignoranti della lingua abbiano, guastando le voci naturali Trascutaggine, e Trascutato, mutatele in quelle, in alcune stampe delle novelle del Boccaccio. Ancora dice il Bembo.

Oprire usò il Petrarca, che è Aprire, voce famigliarissima della Provenza: la quale, passando a quel tempo forse in Toscana, passò eziandio a Roma, ed ancora dell' un luogo e dell' altro, non si è partita. Io dico, che non è maraviglia, che si dica nella lingua nostra Oprire, ed Aprire, senza riconoscer ciò dalla Provenza: poichè reggiamo, che O si cambia in A in molte

i54

voci, come Conoscenza e Canoscenza; Molto, e Manto, ed A si cambia in O. Levarno, e Levorno, Vanno; e Vonno. Dice oltracciò il Bembo.

Tanto o quanto usò il Petrarca, che posero i Provenzali, in vece di dire Pur un poco, in quel verso,

Costei non è chi tanto, o quanto stringa,

e usollo più di una volta. Secondochè io posso comprendere, Tanto o quanto, non significa pure un poco; anzi significa Assai o poco, o veramente Poco o assai; senza diterminare più l'una parte, che l'altra. Vero è, che all'arbitrio dell'ascoltatore si rimette il prender qual parte più gli aggrada, e sempre gli aggrada di prendere quella parte, che ha minore ragione, Esemplo.

E mandale il velen con si dolenti
Pensier, com'io so bene, ed ella il crede,
E tu, se tanto o quanto d'amor senti.

Il sentir molto di amore ha in se molto maggiore ragione di credere, che non ha il sentirne poco, che l'amante con passione dolorosa s'induca ad ammazzare la persona amata: adunque l'ascoltatore eleggerà la parte del poco. Ma se io dicessi; Amassi io pure tanto o quanto; non mi pare, che io potessi mai vegghiar le notti inte-

ne per amore: l'amar poco ha in se maggiore ragione di non vegghiare per amore; che non ha l'amare assai; adunque l'ascoltatore eleggerà la parte del molto. Simile a questo modo di parlare è quello appo il Boccaccio: Ma non sono le mie bellesse da lasciare amare nè da tale, nè da quale; significando Tale o quale, persona di poco valore, o persona di molto valore; o veramente persona di molto valore; o veramente persona di molto valore, o persona di una delle parti allo ascoltatore, si come si fa con Tanto o quanto. Non lasciando il Bembo il cominciato ragionamento, e parlando del Petrarca, dice.

Alma, Fora, Ancidere, Augello, Primiero, Conquiso, Avia, Solia, Credia. Senzache egli le predette voci Provenzali, che sono dalle Toscane in alcuna loro parte differenti, usò più volentieri, e più spesso, secondo la Provenzal forma, che la Toscana. Perciocchè ed Alma disse più sovente, che Anima, e Fora, che Saria, e Ancidere, che Uccidere, e Augello, che Uccello; e più volentieri pose Primiero, quando e' pote, che Primo; sì come aveano tuttavia in parte fatto ancora degli altri prima di lui : anzi egli, Conquiso, che è voce Provenzale, usò molte volte; ma Conquistato, che è Toscana, non giammai. Oltrache il dire Avia, Solia, Credia, che egli usò alle volte, è uso medesimamente Provenzale. Veggasi il Bembo, quan-

to è cosa simile al vero, che il Petrarca se egli avesse avute per voci Provenzali. Alma, Fora, Ancidere, Augello, le avrebbe usate più spesso, che le Italiane Anima, Saria, Uccidere, ed Uccello. Sono adunque, secondochè io stimo, Italiane; ed Alma è in guisa Italiana, che non è in guisa niuna Provenzale; non dicendo mai i Provenzali Alma, ma sempre Arma, la qual voce è presa dal Latino Anima, cacciatone I, e mutato N-in L; e poi muta. to L in R si è detto Arma, non pure appresso i Provenzali; ma appresso gli antichi Toscani, e spezialmente in verso; e'l. Boccaccio non si guardo di porla nelle sue Novelle: benchè in rassomigliando le parole di una Ciciliana. Tu m'hai miso lo foco all' arma, Toscano acanino. Ed è Fora, non tanto detto secondo la forma Provenzale, quanto la Italiana; formandosi dal futuro latino Fore, e dal preterito pendente Ibam, sì come si formano tutti gli altri verbi di questo modo, e tempo; e doveva esser Foria, ed è Fora, gittato I, e trasportato l'accento sopra Fò, si come usano di fare que' di Ogobbio in tutti i verbi; ed i poeti non hanno pure usato di far ciò in questo, ma ancora in altri verbi, si come mostreremo là dove si parlerà della voce di questo tempo, e modo. Ancidere è preso dal latino Occidere, tramutandosi O. in A, e facendosi sonare C avanti a C, come suona N, secondochè suona G, lettera parente sua, avanti a Ch; laonde ancora alcuni dicono Oncidere. Uccidere parimente è preso da Occidere latino, mutato O, in U, Augello è più latino, e per conseguente più Italiano, che non è Uccello; perciocchè è men corrotto, vegnendo da Avicella, gittandosi via I, e mutandosi il sesso, e'l C, in G, ed V consonante, in U vocale; là dove in Uccello A si tramuta in U, ed V consonante in C, e si muta il sesso, ed I si caccia via. Appresso io non posso credere, che il Petrarca ponesse più volentieri Primiero, quando e' potè, che Primo: conciossiecosachè paja, che avesse potuto porre Primiero, dove pone Primo in tre luoghi.

E non mi stanca primo sonno, od alba.

E

E del primo miracolo il secondo.

E

E benedetto il primo dolce affanno.

Ma forse ancora in questi luoghi il Petrarca non avrebbe potuto usar Primier, in luogo di Primo per una ragione, la quale non so se fosse manifesta al Bembo; ed è questa. Primiero è differente da Primo, inquanto pare significare sempre maggioranza insieme con l'ordine: laonde non avrebbe potuto dire,

E non mi stanca primier sonno, od alba,

non avendo punto più di peso, e di maggioranza il primo sonno a stancare, che il secondo, o il terzo, quando non si dorme; o pure l'alba, anzi meno assai. E questo medesimo, se altri guarderà bene, vedra avvenire negli altri due luoghi di sopra addotti. Ma per giunta, non lascerò di dire, che Primier si usa in forza avverbiale,

Qual mi fec'io quando primier m'accorsi,

cioè la prima volta, e Primo non mai, io dico dal Petrarca; perciocche appo gli antichi si troverebbe Al primo, per Primieramente, o per la prima volta. Appresso Conquiso è voce Italiana, ed è intera Latina, cioè Concisus; nè significa quello, che fa Conquistato, in guisa che l'una si possa usar per l'altra : perciocche Conquiso significa Tagliato, e in minute parti diviso; ma Conquistato, Guadagnato, e Procacciato: il che l'origine dimostra, che è Con, e Quaesito Perlaqualcosa, di Regno parlando, disse il Boccaccio: Tra col suo senno, e valore, e l'ajuto del suocero egli conquistò poi la Scozia, e funne Re coronato: dove postochè Conquido fosse voce da prosa, se avesse detto Conquise la Scozia, avrebbe significato, non che l'avesse fatta sua semplicemente, ma sì abbattuta e malmenata. Adunque dirà l'amante di aver conquistata la donna sua, quando si può vantare di esser ricco della grazia di lei; ma non già di averla conquisa; che questo sarebbe effetto di nemico. Ma, se Conquiso è, secondo il Bembo, Provenzale, perchè è stato usato prima da poeti Provenzali, che da' Toscani; quale è la cagione, che Conquistato usato da poeti Provenzali, avvegnachè non sia usato dal Petrarca, non debba parimente essere reputato Provenzale? Ultimamente ninno niega, che non sia uso della Provenza il dire Avia, Solia, e Credia; ma ciò non basta a provar lo 'ntendimento del Bembo. Adunque bisognerebbe, che egli potesse negare con verità, che fosse, o fosse stato uso di una buona parte d'Italia mai, e spezialmente della patria mia, nella quale non solo si dice Avia, Solia, Credia; ma ancora, Aviva, Soliva, Crediva; donde, e non di Provenza, l'hanno prese ed il Petrarca, e Dante, e gli altri poeti Italiani. Dice, pur seguitando sua materia, il Bembo. Ha usò eziandio il Petrarca in vece di Sono, quando e' disse: Fuor tutti i nostri lidi Ne l' isole famose di Fortuna Due fonti ha, e ancora. Che s'al contar non erro, oggi ha sett' anni, Che sospirando vo di riva in riva: pure da Provenzali, come io dico, togliendolo, i quali non solamente Ha, in

460 vece di E, e di Sono ponevano ; ansi ancora Avea, in vece di Era, e di Erano: ed Ebbe, in vece di Fo, e di Furono dicevano: e così per gli altri tempi tuttiy e guise di quel verbo discorrendo, facevano molto spesso. Il quale uso imitarono degli altri, e poeti, e provatori di questa lingua; e soprattutti il Boccaccio, il quale disse, Non ha lungo tempo, e Quanti Sensali ha in Firenze, e Quante donne viaves, che ven' avea molte, e Nella quale, come che oggi ven'abbia di ricchi uominiquen' ebbe già uno, ed Ebbevi di quelli; ed altri simili termini, non una volta disse. ma molte: ed è ciò nondimeno medesimamente presente uso della Cicilia. Ma io mi maraviglio assai, come questa credenza, che Avere significhi Essere, possa avere avuto luogo appresso il Bembo; poiche non mene par vedere segnale niuno ne nell'Es brea, ne nella Greca, ne nella Latina lingua; onde possa la nostra, o la Provenza le avere ciò appreso: e più mi maraviglio. veggendo, che egli vuole, che il numero del meno del verbo Avere, quando significa Essere, si accompagni col numero del più. E pure, se ciò fosse vero, il dovrette be significare così nell'uno numero, come nell'altro; ed oltre a cio questa significa zione non sarebbe solamente affissa alla terza persona del verbo; masi rallargherebbe ancora alla seconda, ed alla prima; non apparendo cagione, perchè Avere non pos-

sa così significare Essere nella prima, e nella seconda persona come fa nella terza. Ora adduce spezialmente, a provar ciò, due esempli del Petrarca, i quali al parer mio, non hanno pure sospezione di pruova. L'uno de quali è, Fuor tutti i nostri lidi Ne l'isole famose di Fortuna Duc fonti ha. Dove manisestissimamente si vede il difetto; e le parole della stanza, che va avanti, il dimostrano: che sì come si dice. Un' altra fonte ha Epiro; così si dee dire, e supplire, Il Mondo, o la Natura, o cosa tale ha due fonti; come parimente si dice altrove, Ben non ha'l Mondo, che'l mio mal pareggi, ed altrove, O anime gentili, ed amorose, S'alcuna ha'l Mondo. I quali supplimenti si possono, e deono fare in certi esempli del Boccaccio, o pure altri simili; come Il presente temporale, o Quella stagione, dicendo: Quanti Sensali ha il presente temporale in Firenze, e Quante Donne v'avea quella stagione. L'altro esemplo è, Che s'al contar non erro, oggi ha sett'anni, Che sospirando vo di riva in riva. Ma si doveva pure avvedere, che questo verso, Che sospirando, per vigore di Che, ha forza di primo caso. ed è altro tale, come se si dicesse, Il mio andare sospirando di riva in riva oggi ha sett' anni: si come diciamo, Mio figliuolo oggi ha sett' anni. E simile risposta si dee dare a quello esemplo del Boccaccio, Non Bembo Vol. X.

ha lungo tempo ed a così fatti. Procedendo il nostro Bembo avanti dice.

E per dire del Petrarca, avvenne alle volte, che egli delle Italiche voci medesime usò col Provenzale sentimento: il che si vede nella voce Onde. Perciocchè era On Provenzale voce, usata da quella nas zione in moltissime guise, oltra il sentimento suo latino, e proprio. Ciò imitando, usolla alquante volte licenziosamente il Petrarca, e tra le altre, questa: A la mano. ond' io scrivo, è fatta amica: nel qual luogo egli pose Onde, in vece di dire Con la quale : e quest'altra, Or quei begli occhi, ond'io mai non mi pento De le mie pene: dove Onde può altrettanto, quanto per cagion de quali: il che quantunque paja arditamente e licenziosamente detto; è nondimeno con molta grazia detto; sì come si vede essere ancora in molti altri luoghi del medesimo Poeta, pure dalla Provenza tolto, come io dissi. Io dico, che io non veggo usate in Onde licenzie dal Petrarca o dagli altri Toscani, che non abbiano origine dall'uso latino: le quali acciocche meglio si conoscano, mostrero brevemente, come sia stato usato da Latini ed infino a quanto sia stato ampliato da nostri l'uso suo. Primieramente adunque la lingua Latina usa Onde, per relauvo di luogo, parlando propriamente, quando si ha da significare movimento dal luogo, che riferisce, come, lo resterò in Padova, onde tu te

ne vai. Onde e relativo del luogo Padova e riferisce Padova, ma solamente nel caso che si attribuisce al movimento da luogo; e cost anche l'usa la lingua volgare. Ma e da por mente, che così appresso i Latini, come appresso i volgari, la significazione del movimento non si comprende solamente per verbi così fatti Muovere, Partire ; ma ancora per alcuni altri, quali sono, Nascere, Producere. Poi la lingua latina nsava Onde, per relativo di qualunque cosa, contuttochè non sia luogo; purchè seguiti la traslazione del movimento manifesta; come, O benedetta quella mano, onde esce così vaga scrittura. O dolci sospiri, onde procede il nutrimento del mio cuore; ma con traslazione tacita di movimento non mai. Ma la lingua volgare usa Onde, per relativo di qualunque cosa, seguendo non solamente traslazione manifesta, come è stato esemplificato; ma ancora scguendo traslazione tacita, in questa guisa, O benedetta quella mano, onde si scrive così vaga lettera. O dolci sospiri, onde io nutrisco il cuore. Ora io chiamo traslazione manifesta, come si vede, quella, nellaquale manifestamente le parole significano movimente, e tacita quella, nella quale le parole tacitamente significano movimento ed e di necessità ad intendervi la traslazione del movimento; altramente non si potrebbe usare Onde. Ma è da por mente, che ora parliamo di tutte quelle cose, dal-

le quali si fa movimento, come da cagiones purchè non sia la cagione movente, orimo pulsiva, come comunemente si dice : della quale si parlerà poco appresso, Adunque quando dico, O benedetta quella mano. onde si scrive così vaga lettera, significa tacito movimento dalla mano, come da car gione stromentale. E quando dico, O dolei, sospiri, onde io nutrisco il cuore, signifia co tacito movimento da sospiri, come da cagione materiale Oltraccio appresso i Latini Onde è costitutivo, e relativo insieme di luogo; perciocchè, quando si dice, Onde vieni? si constituisce prima un luogo incerto, il quale ancora si riferisce; ed è come se si dicesse, Ti domando il luogo dal quale vieni; ed appresso constituisce e riferisce insieme ogni altra cosa, come la traslazione manifesta di movimento, come Onde procede così vaga scrittura? cioè. Ti domando la persona, o la mano, dalla quale procede così vaga, scrittura. Le quali usanze sono parimente nella lingua volgare; la quale ven'aggiunge ancora un'altra; ed è questa, che Onde constituisce, e riferisce insieme qualunque cosa con traslazione, non pure manifesta, ma tacita, ancora di movimento, in questa forma, Onde si scrive così vaga lettera? Ultimamente i Latini, posto fine ad un raccontamento di qualunque azione, che soglia esser cagione movente, ovvero impulsiva di un' altra, nel passare alla mossa, sogliono

dire Onde , e con traslazione manifesta di movimento, e con tacita, e così è relativo di cagione movente: con la traslazione manifesta in questa guisa. La donna avanzava tutte le altre del suo tempo di virtu. o di bellessa; onde avvenue, che fu amata molto focosamente. Con traslazione tacita in questa guisa. La donna avanzava tutte le altre del suo tempo di virtù, e di bellezza: onde ella fu amata molto focosamente: E così parimente usa la lingua volgare; ed oltracció usa ancora la traslazione tacita, non che la manifesta, nel riferire la cagione movente, o impulsiva; avvegnache non sia posto fine ad un raccontamento di una azione; ma solamente posta o di sostenza, o di accidente, che possa esser cagione impulsiva; sì come usò il Petrarca, quando disse:

Or que begli occhi, ond io mai non mi

Heche non-credo, che si usasse nella lingua Latina. Ancora dice il Bembo.

voglio più tosto, è un cotal modo di ragionare, di cui oltre a tutto questo, sono le Provenzali scritture piene. Il qual modo piacendo al Boccaocio egli il seminò molto spesso per le composizioni sue. To amo

<sup>\*</sup> De le mie pene e men non ne voglio una, Tal nebbia copre:

molto meglio di dispiacere a queste minori della conti ; che, facendo loro agio cio facessi cosa, che potesse essere perdizione dell'achima mia; ed altrove : Amando meglio il figlicolò vivo con moglie non convenevole a lui, che morto senza alcuna se sinemas.

Ed io dico; che non credo, che As mare meglio sia più Provenzale, che tas liano; e so, che non significa appunto quello, che significa Voler più tosto. Percioca che Amar meglio può avere più significazioni, che non ha Voler più tosto ; ed in quella, dove pare, che si raffrontano quella mar meglio, è più ristretto, e più informato di ragione, che non è Voler più tosto: Ma chi desidera di sapere, quante potessono essere le significazioni di Amar meglio, vegga quante sono quelle di Amar bene nella lingua nostra; le quali, secondo me, sono quattro, secondochè Bene ha rispetto a quattro cose; cioè, o all'azione dell' amare o' all' amato, che si divide in due rispetti, cioe in uno, inquanto e soggetto degno di amore, ed in un attroganquanto gli torna bene di questa uzione di amare, o all amante, inquanto deli storna bene di questa azione di simpre. Dunque Amare bene significa primieramente, esercitare l'uficio amoroso con ogni sollecitadine e diligenzia. Poi Amare bene significa essersi in amore avvenuto a cosa; che vaglia. Oltraccio Amare bene significa buona ventura per l'amato; ed altimamente,

per l'amante. Gli esempli confermanti que ste coscisi avranno per tutto. Adunque Amare meglio potrà significare tutte e quattro queste cose insieme col trapassamento della cosa paragonata; cioè o più compiutamente esercitare l'uficio amoroso, o amare cosa di più valore, o amare con miglior ventura dell'amato, o amare con miglior fortuna dell'amante. Ma Volere più tosto. non significa propriamente alcuna di queste cose; nè si accosta, se non alquanto all'ultima di loro, inquanto Volere più tosto, pare che contenga la maggiore utilità del rogliente in generale. Ma l'uso di Amare meglio si ristringe solamente nella elezione costretta tra due cose di dispiacere : la quale elezione col manifestamento della ragione, dicendosi che si ama, cioè che si desidera parlando per trapassamento di perità, cioè si elegge meglio per maggiora sutilità dell'eleggente, cioè per minor danno questo, che quello; là dove Volere più costo distende; l'uso della sua elezione tra epse così piacenti, come dispiacenti, e non si assegna altro per ragione della sua elezione iche la fretta della volontà. Dice alla fine il Bembo.

tura si stato lo aggiugnere la I nel principio di moltissime voci; comeche essi la E vi ponessero in quella vece, lettera più acconcia alla lor lingua in tale usicio, che alla Toscana; sì come sono Istare, Ischi-

fare Ispesso, Istesso; e delle altre, che dalla Si a cui alcun' altra consonante stia dietro; cominciano, come fanno queste Il che tuttavia non si fa sempre; ma fasa. si per lo più, quando la voce, che dinanzina queste cotali voci sta, inaconsonante finisce; per ischifare in quella guisa l'asprezza, che ne uscirebbe, se ciò non si facesse; sì come fuggi Dante, che disse : Non isperate mai veder lo Cielo : ed il Petrarca, che disse, Per iscoprirlo immaginando in parte. E comechè il dire In-Hispagna paja dal Latino esser detto, egli non è così : perciocchè quando questa von ce alcuna vocale dinanzi da se ha, Spagna le più volte, e non Hispagna si dices Il qual uso tanto innanzi procedette, che ancora in molte di quelle voci, le quali; comunalmente parlandosi, hanno la E din nanzi la detta S, quella E pure nella In si cangiò bene spesso, Istimare, Istrano, en somiglianti. Oltrachè alla voce Nudo sis aggiunse, non solamente la I, ma la G ancora, e fecesene Ignudo, non mutandovisi perciò il sentimento di lei in parte alcuna: il quale in quest'altra voce Ignavo; si muta nel contrario di quello della primie: ra sua voce, che nel latino solamente è ada usanza; la qual voce nondimeno Italiana è più tosto, si come dal Latino tolta, che Toscana Ora io dico, che la giunta della vocale I alla consonante S accompagnata da aleuna consonante seguente come Shandia

re, Schifare, Sdebitare, e così esemplificando in voci accompagnate dalle altre consommit tutte, fuorche dautre, che sono S, Rope Z, perciocchè S in una sillaba riceven la compagnia di tutte le consonanti, tratiene le tre predette, non può esser venuta per trasportamento de' poeti in Italia, essendo naturale ne popoli della Toscana quando N, o R le va avanti. Senzachè i Brovenzali non dicono Is, ma Es; nè solamente quando le va avanti. N, o. R, ma sempre. Per la qual cosa è da dire, che i Provenzali, per fuggire per tutto l'asprezza della lettera S, trassero fuori in profferendo l' E serrata nella mezzovocale, seguendo la profferenza latina, che dava principio da E alle mezzovocali; e noi per questa medesima ragione di fuggire l'asprezza, non per tutto, ma dove fa bisogno, usia-, mod'I, las quale è verisimilmente serrata; nellas lettera S; poiche le mute finiscono appoonoi in I; dicendosi Bi, Ci, Di; dovendo le mezzovocali cominciare ancora da Lappo noi. E nondimeno da por mente; che in Poeti Toscani hanno aggiunta la I alla predetta S, ancoraché non le andasse avanti No Resi come dall'altra parte alcuna fiata non vossishanno aggiunta; contuttochè le andasse avanti N, o R. Ora Hispagna nonviene dal volgare Spagna, come afferma il Bembo, per la giunta dell' I predetta, anzi pure e preso dal latino; altramente nou Hispagna con H ma Ispagna senza Hosis

scriverebbe. Ma perayventura non avrebbe detto male, se avesse detto, che Istimare, Istrano : Isperienza , e simiglianti venissero dal volgare, che tramuta E latino in L: poiche veggiamo, che Estimo, Estranio, Esperienza, e simili si dicono came vegnenti dal latino, non mutato E. Appresso la I non si aggiugne alla G accompagnata da consonante, come si fa alla S; ed oltracciò la I non è aggiunta ad Ignavo per quella ragione, per la quale è aggiunta ad Ignudo: perciocche Ignavo è latino, e non volgare, ne Italiano; e significa per virtù della particella In congiunta, e composta con -Navus, mutato N in G, o con Gnavus, gittato via N, in contrario del semplice, il qual semplice si usa, ed è Toscano in forma avverbiale; quantunque il Bembo nel riconosca, ne sappia, che cosa si significa, cioè Gnaffe, che è preso dal latino Gnave. o Gnaviter. Ma Ignudo viene in parte dal Greco travolto cioè da Funio, e dal La-Atino Nudus. d map a gr () isolare un one

Queste sono tutte le parole, e i modi di dire, reputati dal Bembo Provenzali. sintorno a quali egli palesa il parer suo dil -quale quanto ci sia piacinto, noi abbiamo dimostrato. Ora seguitano quelle parole creputate pure da lui Provenzali, le quali racconta, senza palesar suo parere; e peravventura non sono meglio intese, che le dichiarate da lui Perlaqualcosa, sì come avviso, non sara male impiegata l'opera

mila vse no le originerà ; e mostrerò la loro significazione propria; non ostante, che elleno sieno Italiane. E seguendo l'ordine del racconto Bembesco , dico prima, che Poggiare viene da Poggio, vegnente da Podium latino, di conosciutissima significaziomenda quale è usitata in tutta Italia; sì come ancora sono le seguenti. Obbliare vidne da Obblio, che viene da Oblivio latino, dileguata la sillaba vi, come si usa di fare in Amavissem Amassem, ed in simili: Rimembrare viene da Rememorare, cacciatane la lettera O, e presa la B; si come sempre si prende, quando avviene, che M si accosta a L, o ad R: il che si vede in Simulare, donde cacciato U, si prende B, e riesce Semblare; e poi mutato L in R, Sembrare; ed ultimamente mutato L in I. riesce Sembiare, e Sembianza ; e Sembiante o vero è da dire, che nè O, ne U si caccia via ; ma O si tramata in U, e poi U si tramuta in B. Parimente da Simul; tramutandosi U in B con la giunta di E finale, riesce Semble; onde viene il verbo Assemblare o Assembrare, che significa Ragunare, e Raffrontare. Badare viene da Vadari latino, che significa essere obbligato a comparire in ragione a diterminaratioral: el perche altri si prende cura, e guar la con ogni diligenza, che può maggiore , che non gli trapassi l'ora senza comparire, per non perdere il piato; quindi avviene, che si dice Badare, per atten-

dere a checche sia con quella cura i con la quale si attende al punto dell'ora della ragione. Donneare viene da Donna: e significa propriamente essere inchinate alla parte delle Donne; e perchè chi inchina con l'animo in una parte volentieri ancol ra vi usa; significa usar con Donne e cors teggiarle, e ragionar con loro; e Sdonned re, partirsi da ragionar con Donne; si co me mostra Dante, quando dice : E dia colui, ch'è d'ogni pietà chiave, Avantiche sdonnei. Gioire viene da Gioja, e Gioja è voce Greca con che vita viene a dire: e perchè la vita è cosa carissima; quindi è avvenuto, che si chiama Gioja ogni consolazione, e la pietra, o altra cosa preziosa, e Giojello altresì; sì come Giolivo colui, che è lieto; e Gioire, vivere lietamente forse ad esemplo de Latini, che dissero Vivamus mea Lesbia Guiderdone significa convenevol pagamento; e viene da Equin dare donum. Arnese è, secondoche io estimo, propriamente parlando, Mobile noit informato da anima: e vogliono alcuni, che sia detto Arnese, quasi Armese; sapendo s che la significazione dell'Armansi distender ad ogni mobile non animato. Il cne ne apis provo, ne riprovo: ma diro bene, che si potrebbe credere, che potesse venire da Ornare, quasi Ornese . e Ornamento , poi chè O passa senza difficultà in A, come già è stato detto. E potrebbe ancora venire dal verbo Greco Apropar, che liberare significa, e difendere; sì come pare, che spezialmente significhi l'arme da difesa; la qual voce poi pare, che sia stata trasportata a qualunque mobile che si possa liberare, e difendere da disagio. Laonde Dante, avendo riguardo alla difesa, alquanto arditamente, ma vagamente, la trasportò a cosa immobile, dicendo: Siede Peschiera, e bello e forte arnese: E'l Petrarca la trasportò, avendo riguardo alla mobilità, a cosa animata, modificando l'arditezza della trasportazione con l'aggiunto di Strano.

Si ch'egli era a vederlo strano arnese Sopra un grande Elefante un Duca losco:

Soggiorno ha diversa origine da quella di Giorno; perciecchè Giorno viene da Diurnus, e vi si sottintende Terminus; e Soggiorno viene da Diuturnus, cacciatone Tu di mezzo, e significa Dimoranza, e Soggiornare, Dimorare, con quel modificamento, che porta conseco la proposizione Sub, onde si compone. Orgoglio si potrebbe dire, che venisse da Apyahion: poiche gli antichi Toscani dicevano Argoglio; ma noi più inchiniamo, che venga da Oppilas, per la confacevole significazione. Aringo viene da Ringor, che significa il risquare, che fa il cane irato; ma. nella lingua nostra il suono del dicitore, e del trombetta: onde Aringatori si chiamano coloro, che da Latini sono domandati

Deslamatores, et Oratores; e Aninghiera, quel luogo elevato, onde altri parla in pubi blico, o fa grida, e aringo el corso, o altra cesa pubblicata e liandita a suon di vobee, o di tromba di Aringatore, quasi Arinz gamento; sì come si dice Acquisto per Acquistamento. Guisa viene da Divisa, cacciato I primo, e mutato D in Guisa come di Diurnus si dice Giorno. Quadrello viene da Quadro, cioè picciolo Quasi dro, che significa saetta, che abbia il ferio da quattro alette: Perchè disse Guittore d'Arezzo:

Risguarda Amor con saette aspre e quadre, I A che strazio n' adduce.

Onta viene da Ontare, che viene da ονειδος, caeciatone Ei di mezzo, che signi fica ingiuria, e vergogna. Prode significad Valente, e non viene da Pro, che significa giovamento, ed utilità; ma da n poros, che significa il valoroso, le il primo ulla mu presa; onde si dice moureveur avanzare gli altri in prodezza. Talento ; cioè Volontà viene da Sélo che Voglio significa. Ten-8 zona è tratta da Contenzione, levatone Con. Gajo viene da nalos, che leggiadro si22 gnifica. Snello significa sciolto, e non impedito, e per conseguente presto, e velous ce, potendosi per avventura altri immagial nare, che sia detto da S di virtà privativa e da Anello , levatone A , cioè senza anel

loue legame; si come per lo contrario lo innanellato si potrebbe dire esser legato, e impedito, e per conseguente pigro, e tardo Guari non significa Molto, come altnove estima il Bembo, ma Alquanto: il che appare evidentemente per l'origine 2 che è dal latino Aliquare, lasciate le due prime sillabe, e per l'esemplo del Boccaccio oscuramente segnato da lui. E fermamente se tu il terrai guari in bocca, egli ti guasterà quegli, che son da lato. Perche io ti consiglierei, che tu il ne caccias. si fuori, primachè l'opera andasse più innanzi. Se Guari valesse, quanto molto, si poteva indugiare a cacciare il dente alcuni di. Significa dunque Alquanto, ed è Aggiunto, Sostantivo, ed Avverbio. Egli non andrà guari di tempo, che giorno sia. E appresso: Il cambiamento non istette guari. Ne furon guari più di due miglia cavalcati. E quantunque si usi più spesso a significar brevità di spazio di tempo, e di luggo; non è perciò che alcuna volta non si usi a significare brevità di altro. M'hanno alla memoria tornata una non guari meno di pericoli in se contenente, che la passata. Il tuo corso non potè esser guari ordinato. Egli non ti può guari offendere. Guari adunque alcuna volta è ayverbio; e dicesi ancora appresso gli scrittori antichi Guarimente. Sovente viene dan Subinde, che alcuna volta significa Spesso. E quantinque Sogente o Subinde significhi Spes-

so, nol significa perciò in quella medesima guisa: conciossiecosachè Spesso significhi più volte senza diterminare spazio tra l'una volta, e l'altra: ma Sovente ditermina lo spazio, mostrando la brevità tra l'una volta, e l'altra. AL tresì viene da Aliter sic: e presero i nostri Italiani volgari Aliter in significazione di Aliàs; sì come si prendeva Aliàs in significazione di Aliter: laonde agevole, e per poco degno di scusa fu l'errore. Significa adunque, che di nuovo si faccia checchè sia così; ed ha rispetto a cosa, che sia stata fatta. Gaggio viene da Vadium, e significa propriamente quella promessa. che le Parti tra loro fanno in giudicio, quando vogliono piatire in pena; o di colui, che domanda ingiustamente quel, che sa non dovere avere, o di colui, che niega di pagare quel, di che sa esser debitore: e questo promettere si dice Ingaggiare; sì come si vede nelle novelle antiche: Le parti s'ingaggiaro. Appresso si trasporta ad ogni guadagno, che meritando, e quasi piatendo si acquista. Laonde Dante chiamò Gaggi de Beati i premi eterni, dati loro da Dio per gli suoi meriti: Ma nel commensurar de nostri Gaggi Col merto, è parte di nostra letizia; e Giovanni Villani i premj de' Soldati. I Tedeschi, non potendo avere le loro paghe, e gaggi dal Bavero, si fecero infra loro conspirazione. Appresso, perchè questa cotal promessa è molto stabile, nè si può ritrarre indictro, si come fatta pubblicamente in giudicio; Gaggio per similitudine si chiama colui, che è fermamente obbligato ad alcuno di peravventura viene, non da Vadium, quando significa ciò, ma da Vas, o da Vades, che significa la persona promettente e obbligata; e cotale si chiama essere l'amante verso la donna amata. Dante da Majano:

Equella cui son gaggio, Non credo mai le risovvenga.

O. SEIL

Landa è da credere, che venga da La articolo, e da Anda per Andata; si come si dice Tema, per Temuta; e significa la terra, o la via, per la quale si va, che viene da avrán, che è stato trasportato in lingua Latina Volgare, e preso per andare. Qui non mi posso rattemperare, che io non dica, che io mi maraviglio non poco di Andrea Alciato, il quale biasima coloro, che credono, che i Longobardi abbiano avuto il nome dalla lingua latina; poiche essi chiamano Lang la patria, o la terra, o Vvart la fortezza; essendo essi stati cognominati così, perchè sono fortissimi tra tutti i popoli della patria, o della terra. Io non niego, che le predette voci non significhino ciò in lingua loro; ma ben' dico, che lo significano, perche in Latino così significano, e che dal Latino sono state prese, conciossiecosache Lang, Bembo Vol. X.

e Landa sia una medesima voce, mutata solamente D in G; e parimente Vvart, e Baldo, cioè Validus, sia una medesima voce, mutata L in R, e D in T; le quali mutazioni sono usitate: nè spezialmente deono parere nuove, avendo riguardo alla rozzezza de' labbri loro. Miraglio viene da Mirare, e significa lo Specchio. Drudo può peravventura venire da Trudo; perciocchè il Drudo caccia del petto, e del letto della moglie il legittimo marito; salvo se non volessimo prendere Trudo in significazione più disonesta, come fece Catullo, che disse: Deprehendi modo pupulum puellae Trusantem. Marca significa più cose, ed ha diversa origine: significa dunque certa regione posta lungo il lito del mare, e'l cavallo, e certo peso, e'l segno. Ora inquanto significa la predetta regione, e'lcavallo, ha una medesima origine dal mare, ma per diversi rispetti. Marca si domanda la regione posta lungo il lito del mare dal sito marittimo, quasi dicessimo Regione marica; ancorachè alcuni vogliano, che venga da Margo, cioè dall'orlo del lito del mare, perciocche vedevano, che le Marche anticamente erano lungo l'orlo del lito marittimo; come La Marca di Ancona, La Marca Trivigiana, Danismarche. Ma è più verisimile, che venga da mare, e perché più agevolmente si tramuta Marica in Marca, che non si fa Margo; e perchè Margo per l'orlo del mare

che col difetto di bestia, significa il cavallo; e si può tirare ancora l'aggiunto Maresco, che col difetto di Animale, significa similmente il cavallo. La qual voce Maresco si congiunge con Alco, che rimediatore, e curatore, e brevemente ogni buona cosa significa, tratto da anan. Adunque Marescalco significa colui, che cura i cavalli, e così il domandiamo noi; o sia curatore de' mali del cavallo, o mettitore dei ferri. Ma perchè alcuna volta il cavallo si prende ancora per l'uomo armato, che lo cavalca; quindi appo i Franceschi è stato. chiamato Marescalco colui, che cura gli nomini di guerra a cavallo, cioè colui, che gli guida, e regge nella guerra. Il qual nome non veggo come voglia Andrea Alciato, che sia quel medesimo, che è Marchese; essendo questi due nomi tra se diversi di lettere, e di origine, e di significazione. Ora Alco si compone non pur con Maresco, ma ancora con Sinesco; e riesce Siniscalco, che significa il curatore della casa: perciocchè Sinesco è tratto da ounra. Appresso, quando Marca significa certo peso, viene da Marcus, o da Marculus latino, che significa il Martello, perciocchè i pesi sono formati a guisa di un mazzuolo, e di un martello. E parimente, quando significa Segno, viene pure da Marcus; perciecche battendo col martello s'impronta la marca: e le bestie si chiamano Marchiate, quando sono bollate a quella similimdine; ancorachè col martello non sieno state bollate, ma col fuoco; e appresso si domandano Marchiate, quando sono state castrate, non con taglio di coltello, ma con battiture, quasichè col martello sieno state castrate. Vengiare viene da Vendicare, cacciato C, e mutato D in G. Giuggiare viene da Giudicare, cacciato C, e mutato D in GG. Approcciare viene da Approximare, cacciato M, e mutato X in CC. Inveggiare viene da Invidiare, mutato I della seconda sillaba in E, e D in GG. Bieco viene da Obliquus, lasciato O. Crojo significa tremante, e viene da Crollare. Forsennato, uscito fuor del senno. Lassato, per lasso, e stanco, è latino. Sevrare, da Separare viene, cacciatone A primo, e mutato P in V. Gramare viene da Gramiae latino, che significa lagrime agghiacciate, che nuocono agli occhi: Gramare adunque significa far lagrimoso, e tristo. Ligio: il sio Ligio è strettissimo tra tutti i fii; e chiamasi Uom Ligio colui, che è obbligato altrui per simile fio; il quale ha avuto il nome da certa solennità di legamento, che si usava in dimostramento di stretta obbligazione nel costituirlo; della qual cosa se alcuno desiderasse saper più, vegga il Pontano nel libro primo dell'Istoria della Guerra Napoletana.

## Giunta (9).

Perchè Mosser Federigo Fregoso sia commendato in questa particella di avere usata diligenzia, e posta fatica negli scritti Provenzali: non creda perciò alcuno, che esso, o Messer Pietro Bembo, intendesse poeti Provenzali: perciocchè io ne presi una volta esperienza, e trovaigli del tutto nuovi, e ignoranti; nè per le cose dette infino a qui si può comprendere, che essi ne fossero intendenti. Ora è indotto qui Ercole Strozza dal Bembo ad affermar cosa per vera, la quale io reputo manifestamente falsa, cioè che la Latina lingua non. è altro. che una lingua di una sola qualità, e di una sola forma, con la quale tutte le Italiane genti, e dell'altre, che Italiane non sono, parimente scrivano senza differenzia avere, e dissomiglianza in parte alcuna, questa da quella. Or non solamente io la reputo falsa, ma il Bembo medesimo ancora, dovendo poscia dire queste stesse parole: Perchè molto meglio, e più lodevolmente avrebbono e prosato, e verseggiato e Seneca, e Tranquillo, e Lucano, e Claudiano, e tutti quegli scrittori, che dopo il secol di Giulio Cesare, e di Augusto, e dopo quella monda, e felice età stati sono infino a noi; se essi nella guisa di que'loro antichi, di Virgilio, dico, e di Cicerone, scritto avessero, che

non hanno fatto nella loro : Dunque più forme, e più qualità sono di lingua latina; poiche i libri, da quali, e non d'altronde, si dee imprendere la lingua latina, non sono tessuti tutti con una sola forma, e qualità di lingua. Nè, perchè tale sia in Napoli la lingua latina, qual è in Roma, in Firenzel, ed in Melano, ed in ciascuno altro luogo, si concede perciò, che non abbia più forme, e più qualità, o che altri non debba essere dubbioso nell'appigliarsi, o con minore dubbio, che non sarebbe, se si avesse ad appigliare ad una forma tra le molte della lingua Volgare. Perciocche in ogni città per l'agio della stampa si parano avanti, a chi vuole scriver latino, tutti i volumi latini di varie forme di lingua; ma a chi vuole scrivere Volgare non si para avanti, se non una forma di lingua, cioè quella della città, dove altri si truova; salvo se non si trovasse in Roma, dove gli si parerebbono avanti varie forme di lingua Volgare, per le persone delle diverse contrade d'Italia, che là concorrono. Ed è da por mente, che pare, che il Bembo attribuisca la diversità della lingua Volgare alla diversità de' siti delle contrade ; intendendo senza dubbio, se non vogliamo gavillare, de' siti, inquanto riguardano l' aere o più temperato, o meno: e non ha dubbio, che la diversità dell' acre genera diversità di lingue; ma non già quella, che potesse generar dubbio ad Breole Strozza nell' ap-

184 pigliarsi, perciocchè la diversità dell'aere non fa i corpi delle parole diversi, nè i modi del parlare diversi. Laonde non può essere avvenuto per qualità alcuna di aere. che il Toscano chiami Arcolajo quello stromento, che il Lombardo chiama Dovanadoro: ne che il Toscano dica Attingere del vino quella azione, che il Lombardo dice Cavare del vino. Ma bene la diversità dell'aere opererà, che si proffereranno le parole più, o meno addentro nella gola: e appresso, che alcune consonanti si distingueranno o più, o meno l'una dall'altra; e peravventura ancora alcune vocali, e si darà il fine alle parole più, o meno perfetto. Ma perchè questo non è il luogo proprio da trattar la quistione, onde nasca la diversità delle favelle in Italia, il quale poco appresso ci si presenterà, altro ora non diremo.

## Giunta (10).

Se Ercole Strozza avesse letto il libro di Vincenzio Calmeta della Volgar Poesia, non avrebbe peravventura mostrato, acconsentendo alle cose dette da Carlo Bembo, di credergli; sì come io nel vero, a cui è venuto fatto di leggerlo, gli presto assai poca fede; sapendo certo, che dal Bembo è falsamente apposta opinione al Calmeta, che egli giammai non portò. Laonde non sarà mal fatto, che io in questo luogo,

rendendo testimonianza alla verità (poiche il libro del Calmeta non è forse mai per pubblicarsi) racconti brevemente quale fosse l'originale pura sua opinione : se però prima non tralascerò di dire, che nel predetto libro, non solamente si commenda molto Messer Pietro Bembo; ma Trifone Gabriele ancora, di cui spezialmente sonvi scritte queste stesse parole: Trifone Gabriele, uomo non solo di dottrina, madi tanto giudicio, e diligenza nella materna lingua, e massimamente ne'poemi del Petrarca, quanto qualsivoglia altro nella presente età. Per le quali cose altri giudicherebbe, che M. Pietro Bembo dovesse aver perdonata al suo Commendatore alcuna infermità di opinione, quando ancora l'avesse avuta piggiore in verità, che non è l'appostagli; non che gliene dovesse attribuire falsamente una fatta, come più gli è piaciuto, per poterlo conciare, come fa, e farlo riprovare a Trifone Gabriele, pur commendato da lui nella guisa, che abbiamo detto. Adunque Vincenzio Calmeta nel libro Della Volgar Poesia, non parla mai della lingua Volgare in Generale, cioè di quella lingua, con la quale si scrivono le prose e i versi, ma sempre in ispeziale di quella, con la quale solamente si scrivono i versi. Il che dimostra ancora il titolo del libro, che è Della Volgar Poesia. Nè consente, che del mescolamento delle lingue delle diverse nazioni, che sono in Roma, Italiane, e non Italia-

ne, o pure Italiane sole, sene generi una lingua, che egli, appellandola Cortigiana, yoglia, che s'intenda di quella di Roma. per la maggioranza della corte Romana sopra le altre; la quale nel comporre versi, e prose si debba antiporre a tutte le altre lingue Italiane: il che pure a gran torto gli attribuisce il Bembo. Anzi, ristringendo egli, come dico, il suo ragionamento alla lingua sola della Poesia; primieramente commenda, oltre a tutte le altre lingue d'Italia, la Fiorentina; e vuole, che il Poeta ottimamente l'appari, e appresso studii con grandissima diligenza, e giudicio Dante Alighieri, e Francesco Petrarca; e ultimamente lo conforta, che si riduca in corte di Roma, dove con minor difficultà potrà affinare la lingua giá appresa e dai Fiorentini, e da predetti scrittori; lasciando, se quella lingua, già appresa, cosa rea avesse, e prendendo, se le altre lingue d'Italia avessono cosa huona: dalla qual Corte, per cagion dell'affinamento, che quivi si compie, vuole che la lingua si dinomini Cortigiana. Ora per questa ragione s'induce ad assegnare la Corte di Roma per affinamento della lingua composta della Fiorentina, e di quella di due Poeti. La Corte di ciascuna città, che abbia Principe, parla più nobilmente, che non parla il contado, o ancora il comun popolo della città; come la Corte di Mantova usa più nobile favella, che non usa il popolo comune di Mantova, non che il contado. Adunque i Cortigiani di Roma deono esser creduti favellare più graziosamente, distinguendogli secondo le contrade, e le città; che non favellano i popoli generalmente, onde sono venuti; e gareggiano di bontà di favella con le corti delle patrie loro: laonde il Poeta, senza imprender fatica di discorrere qua, e là per tutte le Corti d'Italia, può con molta agevolezza ammendare, e adornare la lingua sopraddetta col fiore di tutte le lingue Italiane, raccolte in un luogo. E così afferma aver fatto Dante Alighieri, e Francesco Petrarca; li quali egli ci propone per Autori ottimi di quella lingua Cortigiana, della quale egli ragiona. Ora io al presente non esamino alcune proposizioni degne di esaminazione dell'opinione del Calmeta; cioè, se sia vero, e postochè sia vero, perchè la lingua Fiorentina sia da antiporre a tutte le altre lingue Italiane; perciocchè poco appresso cene converrà ragionare col Bembo; e se delle lingue di Dante Alighieri, e di Francesco Petrarca si debba fare un corpo, e una lingua sola, conciossiecosachè nel seguente libro, là dove si fa il paragone tra loro, ci sarà di necessità a farne alcune parole: e se torni bene a mescolare la lingua Fierentina moderna, con quella de' detti due Poeti, che antica si può chiamare; e appresso ad ammendarle amendune con la lingua moderna degli altri popoli d'Italia;

cioè brevemente, se la lingua moderna si possa mescolare con lode con l'antica, perciocchè nel fine di questo libro, ragionando il Bembo di ciò, diremo il parer nostro: e se il parlar della-Corte sia sempre migliore di quello del comun popolo, e del contado, perciocche di ciò poco appresso ci è porta cagione da favellare. Ma ben dico, che essa opinione è vana; nè è possibile, che si mandi ad esecuzione con certezza alcuna di onore: perciocchè come posso io sapere, che la lingua Fiorentina moderna, o quella de predetti due Poeti sia rea in parte alcuna, o che le altre d'Italia sieno buone, o migliori di quelle in parte alcuna; perciocchè questa conoscenza non procede miga dal senso, nè si raggira intorno a cosa, che sia, o sia sempre reputata buona, o rea da ognuno. Perlaqualcosa era di necessità prima, a dare una norma certa, con la quale si potesse conoscere la buona lingua dalla rea, e la rea dalla buona; altrimenti, rimettendosi l'affinamento della lingua, e'l giudicio del bene, e del male nel libero arbitrio di ciascun Versificatore; tale reputerà buone alcune parole, che saranno giudicate ree da un altro; e dall'altra parte tale reputerà alcune parole ree, che saranno giudicate buone da un altro. Nè ad ognuno verrà fatto ottimamente ciò, come venne a Dante, e al Petrarca ( se vero è, che Dante e'1 Petrarca affinassero la patia loro lingua

in questa guisa) i quali nondimeno sono tra se molto differenti, nè ugualmente lodati da tutti, e spezialmente dal Bembo nel seguente libro. Ora tempo è, che veggiamo, se il parlare della Corte sia sempre migliore di quello del comun popolo; e dico, che a voler sapere, ed esser certo. se la lingua della Corte sia più lodevole, che non è quella del comun popolo, è da por mente, che le Corti sono di due maniere; cioè o generate, conservate, e dipendenti dal popolo, o sopravvenute al popolo, nè dipendenti dal popolo.. E parimente è da por mente, che i tempi sono di due martiere; cioè o poveri di lingue antiche, e moderne, o vero ne sono ricchi: e chiamo povertà di lingue la ignoranza, o la malagevolezza dello apparar le lingue, e ricchezza la conoscenza, o l'agevolezza dello appararle. Se adunque potesse avvenire, che la Corte generata, conservata, e dipendente dal popolo si congiuguesse col tempo povero di lingue; non ha dubbio, che parlerebbe più lodevolmente in ogni cosa, che non parla il comun popolo; e la ragione è assai manifesta, perciocchè i cortigiani sono uomini aguti, desti, e vaghi di onore in tutte le sue azioni, e spezialmente in parlare; poichè, dipendendo la origine sua, e la conservazione dal popolo, conviene loro spesso favellare col popolo, e convenendo loro spesso favellare col popolo, intendono a col-

tivare la lingua del popolo per acquistarne onore, e grazia appresso il popolo. Laonde profferano più regolatamente le parole, distinguendo chiaramente i fini; ne giungono lettere alle parole nè in principio, nè in mezzo, nè in fine; nè diminuisconle, sì come per comodità soperchia sogliono fare i fanciulli, e per vezzo, e troppa dilicatezza le donne, e per rozzezza, e poca considerazione i fanti, e le fanti, e le persone vili, che sono buona parte del popolo; nè usano parole, o modi di dire forestieri, sapendo, che usandogli, si offenderebbe per loro il popolo ascoltatore, quantunque ciò non potrebbono agevolmente face, essendo il tempo povero di lingue. Ma prendendo le parole usate dal popolo le profferano, come dicemmo, con bella maniera; e appresso le fanno divenir vaghissime, figurandole in varie e leggiadre maniere, secondo gli 'nsegnamenti rettorici. E peravventura a simil Corte, congiunta col tempo scarso di lingue, si avvenne prima Demostene in Atene, e poi Cicerone in Roma; laonde è da credere, che più lodevole fosse la lingua di Demostene, e degli altri Cortigiani di quel tempo, che non era quella del rimanente del popolo Ateniese; e parimente più lodevole quella di Cicerone, e degli altri suoi pari, che non era quella del rimanente del popolo Romano. Ma quando si congiugne la Gorte generata, conservata, e dipendente dal popolo col tempo ricco

di lingue antiche, o moderne; a me non darebbe il cuore di diterminare, se la lingua de Cortigiani fosse più lodevole di quella del comun popolo, o meno; perciocche da una parte io veggo, che essi profferano meglio le parole, e più vagamente le figurano, che non fa il popolo; e dall' altra considero, che essi, sì come più desti, sono vaghi di nuove lingue, e che le studiano. Perlaqualcosa è di necessità, che ancora, a mal grado loro, e ancora non avvedendosi, che contaminino la lingua natia con parole, e modi di dire forestieri. Ma quando la Corte sopravviene ad un popelo, nè dipende dal popolo, non convenendole favellargli, ne cercare d'inducerlo nella sua opinione piacevolmente, e per forza di ben parlare; ma bastandole solamente il comandare, o il nudo significare della sua volontà; nè cura il parlare del popolo, nè si reputa onore il coltivarlo. E, contuttochè si avvenga a tempo povero di lingue, si sforza nondimeno, per non parer di vivere, e di parlare secondo il costume de' soggetti, di trovare nuove vie di vita, e nuovi modi di dire, e nuove parole, o s'ingegna di corrompere le usate; giugnendo, o diminuendo lettere, o tirandole in significati non usati. Laonde men lodevole è il parlare di così fatta Corte, ancora in così fatto tempo, che non è quello del popolo, e che non è quello amcora della Corte, che dipende dal popolo, quan-

do si avvenga a tempo ricco di lingue. Ma quando la Corte sopravvegnente a popolo, rè dipendente da popolo si avviene a tempo ricco di lingue; il suo parlare è piggiore di quello delle maniere delle altre Corti, e del popolo assai. Ed è cosa certissia ma, che le Corti d'Italia, le quali tutte sono sopravvenute a' popoli, nè dipendono da' popoli nella presente età, nella quale la dovizia delle lingue è larghissima, non solamente parlano peggio, che non fa il comun popolo; ma ancora, che non parlavano esse stesse anni cinquanta passati, quando era molto caro di lingue: il che nondimeno è avvenuto così alle Corti, che sono fuori d'Italia, come a quelle che sono in Italia. Ma la Corte di Roma non si dee nè si può riducere ad alcuna delle due maniere delle Corti sopraddette, percioca chè ella non è generata, nè conservata, nè dipendente dal popolo di Roma, nè sopravvenuta al popolo di Roma: anzi ella è la maggior parte di Roma, e si può più tosto chiamare un popolo, che Corte, o capo di popolo. La qual moltitudine, quantunque venuta quivi, non pure da tutte le, parti d'Italia, ma da tutte le parti del mondo; ha nondimeno potuto costituire; una forma nuova di lingua, differente da tutte le altre lingue d' Italia: la quale i forestieri sopravvegnenti ne guastano, ne corrompono; ma apparano da' dimoranti quivi, e guardano molto diligentemente, o

Italiani, o non Italiani, che si sieno i sopravvegnenti forestieri. Ed acciocche più chiaramente intendiamo la natura di questa lingua Cortigiana Romana, è da sapere, che la maggior parte de' Cortigiani di Roma sono Italiani: laonde se il rimanente de' Cortigiani delle altre nazioni sono meno. che non sono gl'Italiani; seguita, che i Cortigiani di ciascun' altra nazione particolare sieno pochissimi, in rispetto degli Ora dovendo queste così diverse nazioni congiugnersi insieme in un idioma, per potere l'una all'altra manifestare o parlando, o scrivendo, i suoi pensieri (conciossiecosachè non possano durare insieme lungo tempo nazioni di diverse lingue, che o lasciate le altre lingue da parte, non se ne impari una sola; o che, corrompendosi tutte, non se ne constituisca una nuova. Vero è, che non si perviene a costituzione di una nuova, quando una nazione è potente più delle altre, e di maggiore autorità, conciossiecosachè le altre nazioni imparino la lingua della nazione più potente, e più autorevole) non è da maravigliarsi, se si sia conservata la favella Italiana, essendo maggiore il numero de'Cortigiani Italiani, che non è quello di ciascuna provincia forestiera, e peravventura, che non è quello di tutte insieme. Senzachè i paesani, che quivi abitano, o discesi da antichi Romani, o da Cortigiani che si sieno, come Bembo Vol. X.

è cosa più verisimile, sono Italiani, nè sono picciclo numero; e appresso il Cielo non ha picciola forza a dirizzare le lingue forestiere al suo naturale linguaggio : nè l'autorità del nome Italiano è punto minore di quella di alcuna altra nazione. Adunque per molte cagioni rimanendo vittoriosa la favella Italiana tra tutte quelle delle altre genti; e prendendosi per interprete sola, da tutti coloro che sono in Corte di Roma, dei suoi pensieri; cominciò infino da principio ad aver sue leggi, e sue regole : le quali in parte sono comuni con la lingua Toscana, ed in parte proprie sue; le quali si sono guardate, conservate, e si guardano, e conservano tuttavia; cioè si proferiscono i fini delle parole distintamente, e si distinguono i primi casi de' vicenomi dagli altri casi, e nel torcere le maniere dei verbi si seguitano, i Toscani per lo più; perciocche i primi Cortigiani dotati di sottile intelletto, come il più di loro sono, videro, che, se così facevano, erano per essere più lodati, che se si fosse usata la profferenza confusa di Lombardia, o di altra contrada, che non l'avesse così chiara e distinta. E appresso non si guardarono da prendere molti corpi di parole latine, e molti modi di dire non usati nella favella Italica, per potersi fare intendere agli stranieri Cortigiani, i quali per lo più sapevano Latino, e per agevolar loro la via a parlare Italiano Cortigiano. E ancora torsero alenni casi de' verbi alla Latina, come Dicete, Facete, Dicere, Facere, e simili. La qual lingua non si corrompe, perchè tuttodi vengano a Roma novelli Cortigiani di vari luoghi d'Italia, e di altre parti del mondo: conciossiecosachè persone vegnenti di nuovo, posposta del tutto la lingua loro da parte, mettano grandissimo studio in apparare quella de' Prelati, de'quali vogliono, e desiderano esser servidori, per farsegli amici: sperando con l'opera loro di esser promossi a dignità. Ora in questo mezzo si avvezzano a questa, e diviene loro, non pure dimestica, ma si può dire ancora natia, e graziosissima; poiche si veggono in parte per suo mezzo essere favoreggiati, e la commendano sopra tutte le lingue del mondo; e si turbano, se odono altrui biasimarla. Sicchè possiamo omai conchiudere, che la lingua Cortigiana Romana è un corpo di lingua distinto e separato dalle altre lingue Italiane, o non Italiane, avente suoi termini, e suoi confini, che si parla, e si scrive, e si conserva in istato; quanto nondimeno comporta il perpetuo mutamento del corso mondano, il quale ha non meno forza in corrompere le lingue al lungo andare, che si abbia in corrompere le altre cose; non ostante che di di in di vengano a Roma novelli Cortigiani o più, o meno di una nazione, che di un'altra. E appresso ancora si può conchiudere, che il Calmeta non ci mandava

106 in luogo atto ad affinare la lingua Fiorentina, e quella di Dante Alighieri, e di Francesco Petrarca; credendo egli di mandarca in luogo, dove, senza durar fatica, potessimo trovare il fiore di tutte le lingue Italiane raccolto : conciossiecosachè in Roma, postochè vi sieno uomini di tutte le città d'Italia, e forniti di agutissimo 'ngegno, e di perfettissimo giudicio, non abbiano però essi serbata la loro lingua pura e intera, col paragone della quale si possa limare, e dare compimento alla predetta. Ma nonpertanto la lingua Cortigiana, cioè quella, che si usa in Roma per gli Cortigiani, non è da antiporre a lingua niuna, o da usare altrove, che in Roma, o in ragionando con altri, che con Prelati, e Cortigiani, o in iscrivendo ad altri, che a Prelati, e a Cortigiani, per potere accattare la grazia loro; poiche non è comune ad una, o a provincie, nè pure ad una città intera ; siccome non è da ragionare, nè da scrivere in una lingua particolare : senzachè non è naturale di una città, ma artificiale; non imprendendosi dalle madri mentre altri balbetta, ma da' Prelati, e da' Cortigiani, mentre altri gli lusinga, e serve. Ora, perchè il Bembo presuppone, che appresso i Greci fosse una quinta lingua chiamata comune, e che si usasse, nata dalle quattro Attica, Giónica, Eolica, e Dorica, e secondo me presuppone il falso; non sarà

peravventura cosa fuori di tempo, che di-

mostriamo, la cosa star così; quantunque potessi io addurre altre pruove ancora, nondimeno mi contenterò delle nfrascritte, Se la lingua quinta, chiamata comune, era, e si usava appresso i Greci; o si usava in paese, dove si usava alcuna delle quattro particolari, o in paese, dove non si usava alcuna delle quattro. Ma se si usava in paese, dove si usava alcuna delle quattro; adunque si trovava paese, che usava due lingue ad un tempo medesimo: il che non pare nè verisimile, ne vero; salvo se non si mostrasse alcuna necessità, per la quale que'di un paese fossero costretti a parlar due linguaggi; sì come i popoli soggetti a'Romani già, e oggi sì come i popoli soggetti a' Viniziani, erano que costretti ad imparar la lingua Romana, e questi sono la Viniziana, per la necessità di comparire dinanzi a' tribunali de' Magistrati in ragione, dove non erano quelli, nè questi sono ascoltati, se non nella lingua de' Signori; ancorachè nè tutta la moltitudine de' popoli predetti imparassono, nè imparino la lingua loro straniera, ma solamente i nobili, e coloro, che avevano, o hanno da usare co' Signori, o in Palazzo. La qual necessità nondimeno non avrebbe potuto trovar luogo tra' Greci; conciossiecosache la particolar lingua di un paese fosse così bene intesa dagli altri paesi, come per poco si fosse la comune; non essendo differenza tra le quattro lingue, se non di finimenti, e di certi accidenti di

parole per lo più, che non vietano lo'n" tendere; e non di corpi, e di diversità su-i stanziali di parole, che sogliono rendere oscuro il parlare. Se dunque la lingua comune non si usava in paese, dove si usava alcuna delle altre quattro particolari, è di necessità, che si usasse in paese, dove non si usasse alcuna delle perdette particolari? Ora dov' era questo paese, e come si no minava egli ? Adunque è da dire, che la lingua comune è un nome vano, non significativo di lingua, che si sia parlata in contrada niuna, trovato senza dubbio da' Gramatici; li quali, sì come diligenti consideratori della lingua Greca, prima la divisono in quattro specie, cioè nelle quattro lingue, e poscia avendole confrontate insieme, e in quella parte dove hanno trovato. che due, o tre, o tutte e quattro le lins gue si accordano insieme, l'hanno chiamata comune; e in quella parte dove hanno trovato, che una sola travia dalle altre l'hanno chiamata particolare, cioè o Attica, o Gionica, o Eolica, o Dorica. Ora non è da lasciare di dire; che non paré cosa verisimile, che il Calmeta usasse questa similitudine delle cinque lingue de'Greci, per voler mostrare, che delle molte lingue, che sono in Roma, si formasse la Cortigiana, da lui commendata; non ne facendo menzione niuna nel suo libro del-

la Volgar Poesia, nè ajutando la predetta

ta in Grecia. Appresso, quanto le lingue sono meno simili tra se, tanto è più agevole il generamento di una nuova, per la necessità de' favellatori di potersi intendere tra loro. Ma quanto le lingue sono più simili tra se ; tanto più è malagevole il generamento di una nuova; poiche non fa mestiere di una nuova lingua, per potere i favellatori usare insieme, intendendosi tra loro. Adunque più agevole è il generamento della lingua Cortigiana in Roma, che non fu quello della comune in Grecia; conciossiecosachè le lingue di Roma sieno meno simili tra se, e per conseguente meno intese, che non erano le quattro della Grecia. Poscia dice il Bembo, che le quattro lingue de' Greci si erano conservate nella propria forma continuo, e che le assaissime di Roma si mutavano continuo: perchè fu agevol cosa, che delle quattro conservate si formasse una novella lingua; sì come, dall'altra parte, delle assaissime corrotte, o mutate, è malagevol cosa, che si formasse una nuova lingua. Veramente io non comprendo la forza di questo argomento; se le quattro lingue si conservarono continuo nella loro propria forma, senza dubbio mai non si generò la quinta; perciocche non si fa generazione, senza corruzione. Ma dirà alcuno: voleva dire il Bembo, che le quattro lingue si conservarono intere ne' loro paesi, e io rispondo, che le assaissime di Roma si conservano

intere ne loro paesi. Ma di nuovo dirà alouno: Il Bembo non dice bene, nè quello, che peravventura voleva, e doveva dire: ma è questo; che di ciascuna delle quattro lingue de' Greci fu da prima messa in comune quella parte, che poi mai non è stata nè accresciuta, nè scemata; e di quella si formò la quinta; ma delle assaissime lingue della Corte Romana non avviene così; perciocchè pogniamo ora, la Spagnuola accresce la parte sua, che da prima mise in comune; ed ora la Francesca, secondochè il Papa ora è Spagnuolo, ed ora è Francesco; e parimente la diminuisce, secondochè la nazione Spagnuola, o Francesca perde la grandezza in Roma; la qual cosa abbiamo dimostrato non avvenire: ma presupposto, che pure ciò avvenisse, e che opinione fosse stata del Calmeta, che si dovesse scrivere nella lingua Cortigiana; avrebbe potuto rispondere, che egli commendava la lingua Cortigiana per ottima, e antiponeva a tutte le altre lingue quella, che reguava, e si usava a' suoi dì : nè perchè si mutasse, o fosse atta a mutarsi di leggiere, non si doveva dire, che in quella non fosse da scrivere: poiche il Bembo vuole, che si scriva nella lingua Toscana antica, cioè in quella, nella quale scrisse il Petrarca, e l' Boccaccio; contuttochè da quel tempo a questo sia molto mutata, e sia atta di nuovo a mutarsi; ancorache le mutazioni sue non sieno fatte in così picciolo spazio

di tempo come si fanno quelle della lingua Cortigiana di Roma. Ma inquanto dice il Bembo, che non si può dire, che sia veramente lingua alcuna favella, che non ha scrittore, diciamo, che, sì come altra cosa è l'uomo sensibile e vivo, ed altra cosa l'immagine sua morta; la quale, quantunque alcuna volta si chiami uomo, non è però uomo veramente, ma solamente una immagine rappresentante uomo; così pareva, che altra cosa dovesse essere lingua sensibile e viva, cioè sententesi negli orecchi del popolo, e vivente nella bocca del popolo, ed altra l'immagine sua morta, che è la scrittura; la quale, quantunque alcuna volta si chiami lingua, non è però lingua veramente, ma solamente una immagine rappresentante lingua. Laonde standosi la cosa così, si potrebbe dirittamente cogliere contraria conclusione a quella del Bembo; cioè, che niuna delle cinque lingue de Greci, o delle quattro, al presente fosse lingua, nè parimente la Latina; contuttoche di ciascuna di loro durino ancora molti reverendi scrittori, li quali si possono chiamare le immagini morte delle lingue che già furono vive, che si sono conservate infino a' nostri di; e la lingua Cortigiana, la quale si parla in Roma. quantunque ancora non sia stata effigiata. cioè di lei non si vegga scrittore alcuno, secondoche afferma il Bembo; è veramente lingua, e viva. Ma così come uomo non mai

/ più stato figurato, nè dipinto si può figurare, e dipingere; così parimente la lingua Cortigiana, che mai, come si dice, non è stata scritta, si può scrivere : altrimenti seguirebbe, che mai niuno uomo dovesse essere stato dipinto, o che mai niuna lingua dovesse essere stata scritta; poiche fu un tempo, che nè uomo era stato dipinto, nè lingua era stata scritta. Vero è che sì come io non consentirei, che qualunque uomo si dovesse figurare, e dipingere, e conservarsi la memoria sua, ma solamente essere da dipingere colui, che è valoroso, e che per meriti il vale, così non consentirei, che ogni lingua si dovesse scrivere; ma solamente quella, che n'è degna. Ora la dignità, al mio parere, di una lingua nasce, come apparira poi per poco, non da altro, che da sentimenti convenevoli, e bene ordinati, e dall'ornamento rettorico delle parole. Ma nonpertanto io credo, che grandissima differenza sia tra la lingua scritta, e la lingua non iscritta; perciocchè sì come uomo si figura più malagevolmente, che non si rifigura di nuovo figura di uomo; così più agevolmente s'imprende, e si rassomiglia la scrittura, che la parlatura. Conciossiecosachè l'uomo sia in continuo movimento, ed in picciolo tempo muti sito, e commuova le parti mobili del corpo, come sono occhi, bocca, e mani; e premda nuovo colore, e gli nascano nuovi sembianti tuttavia, che sono seguaci dell'animai

Laonde la dipintura, che richiede lungo tempo, per dare perfezione alla figura, con gran fatica rappresenta l'uomo durante poco in uno luogo, e in uno stato, e in uno atto. Ma della figura leggermente si può effigiare un'altra; perciocchè la prima figura non si muta, nè cambia luogo, nè muove parti alcune, che tutte le ha immobili, nè si trasforma, o prende nuovo colore per passione, o per altro accidente: sicchè il dipintore può a suo senno mirarla, e rimirarla, poichè la truova sempre in quel medesimo essere. E così medesimamente pare che la favella sia in perpetuo mutamento, non solo perchè parole nuove nascono tuttavia nella bocca del popolo, e sene dileguano delle vecchie; ma perchè ancora ella mostra altra sembianza in diversi gradi di uomini, come di nobili, e di vili; e in diversi sessi, come di uomini, e di donne; e in diverse età, come di vecchi, di giovani, e di fanciulli; e in diversa condizione di animo, come d'ignoranti, e d'intendenti; e in quel medesimo grado, e in quel medesimo sesso e in quella medesima età, e in quella medesima condizione di animo, per cuna diversità di accidente, pogniamo per impedimento di lingua, o per mancamento di dente, o per altre. Perchè è faticosa cosa a ricogliere la lingua da un popolo, la quale, oltre alle sopraddette difficultà, ha questa, che, volando prestissimamente via

le parole, non possono esser ben comprese dagli orecchi, ed essere pienamente considerate. Ma della scrittura non avviene così, la quale, poichè è figurata, mai non si tramuta, nè varia per cosa alcuna, nè fugge, o trapassa tosto; ma sempre risuona ad una guisa, e può a bell'agio più volte esser letta, e riletta dal leggitore. Ora appresso è da por mente, che per una figura sola di un uomo, senza riguardamento di altre figure, potremo riconoscere, se quel cotale uomo rappresentato fosse grande o picciolo, gentile o rustico, allegro o mesto; conciossiecosachè il veditore per la conoscenza, ch'egli ha delle qualità dell' uomo, e della comune statura; le quali sempre nella specie umana durano, può dirittamente giudicare, e saper ciò. Ma per iscrittura di un libro, o di due, non si può mica comprendere, se la lingua fosse abbondante o povera, rozza o tersa, piacevole o severa, quando la lingua fosse morta; o non avendo riguardo ad altro, che a quell'uno, o a quelli due libri, contuttoche vivesse la lingua: perciocchè queste sono qualità, che non si possono diterminare, se non si vede tutto il corpo della lingua intero, la quale in un membro, cioè in una materia, della quale è scritto il libro, sarà peravventura abbondevolissima per la gran copia de vocaboli significativi di quella parte, la quale in tute te le altre era poverissima; nè per quella

però si potrà, o dovrà tutta chiamare abbondante. Nè tersa, o rozza si può chiamare, o piacevole, o severa, se non per lo paragone di se stessa, perciocchè la conoscenza, che ha il lettore delle altre lingue, gli giova poco a discerner questo. Conciossiecosachè nella lingua Volgare molte cose sieno terse, che nella Latina sarebbono rozze: come Il quale in volgare rappresentativo di sustanzia è terso, e in latino é rozzo, e villano. É questo medesimo dico della piacevolezza, e della severità, le quali ricevono grado tra queste qualità, secondochè sono o più, o meno frequentate, o profferte con profferenza più o meno faticosa: la qual profferenza quasi sempre con la morte, e con la perdita delle lingue si muore, e si perde. Adunque per le cose sopraddette si conchiude, che la lingua Cortigiana, ancorachè non sia mai stata scritta, è nondimeno lingua, e si può scrivere, benchè con maggior difficultà, che non si scriverebbe un'altra, che già fosse stata scritta; e che la lingua Greca, e Latina con tutti i suoi libri non sono lingue, e che per alcun libro di una lingua si può diterminare, essendo morta, se quella cotale lingua fosse abbondante o povera, tersa o rozza, piacevole o severa; e che per conoscenza, che altri abbia delle predette qualità di una lingua, non ne può giudicare di un'altra, che sia

morta, e trovisi scritta solamente in uno, o due libri.

## Giunta (11).

Per sapere la verità della quistione mossa qui dal Bembo, è da avere per costante (secondochè per ragioni assai verisimili mi vado immaginando, le quali si diranno poi ) che la Italia tutta non parla-, va anticamente così puro latino; non ne traendo fuori ancora il tempo di Giulio Cesare, e di Augusto, come faceva Roma, o i popoli vicini a Roma, quali erano i Foscani. Anzi era maggior differenza di lingue tra Roma, o i popoli vicini, e tra i lontani, che non era tra le quattro nazioni de' Greci constitutrici delle quattro lingue separate: e nondimeno non si trovò Scrittore alcuno cittadino di qualsivoglia città lontana a Roma, che, mentre durò la lingua Latina, esercitasse in iscrivere altro, che il puro Latino, quanto era possibile a lui; lasciando da parte stare la favella sua cittadinesca. Il che nondimeno facevano senza esemplo di altre nazioni, e spezialmente delle Greche loro maestre: niuna delle quali in lingue meno tra se differenti volle lasciare, in iscrivendo, da parte la sua naturale, e paesana lingua per apprendersi alla vicina. È parimente il favevano senza ragione; perciocchè è reputato grandissimo onore ad una città l'avere

Scrittore degno nella sua lingua: del quale onore chi priva la sua patria, per donarlo, all'altrui, dee esser giudicato sconoscente, e ingrato cittadino; essendo obbligato, per ragione di natura, ciascuno a render, tutto l'onor, che può, alla patria. Senzachè colui, che parla, o pure scrive con la lina gua di alcuno altro, popolo vicino, o lontano, si rende odioso alle persone della patria sua; sì come colui, che vestisse, o menasse la vita sua nella maniera di alcun altro popolo vicino, o lontano, si farebbe a ragione odiare, sì come singolare, e sprezzatoré della comune popolesca usanza, da coloro tra' quali è nato, e allevato, e vive. Ma nonpertanto in iscusa degl' Italiani scrittori, che posposta la natia lor lingua, scrivevano nella Romana, si può dire, che la Italia non cominciò prima tutta generalmente a parlar Latino, che fosse soggiogata dai Romani; e che genti nuove mandate da Roma qua, e là, ne popolassero diverse parti; e le abitassero nel tempo, che la lingua Latina era già passata in iscritture, delle quali si teneva conto. Laonde non fu maraviglia, se le città d'Italia lontane da Roma, contuttochè avessono lingua alquanto traviante dalla Latina, non iscrissero in quella, ma nella Latina Romana, reputandola una stessa, si come si può veramente dire, che fosse; poichè essi e per cagione della soggezione, e perchè usavano co' popoli signori, viventi tra loro, l'avevano

209

appresa. E così come in un territorio medesimo altramente parlano, come dicemmo? que della città, e altramente que del contado; e di quei della città altramente parlano i nobili, e altramente i vili, ne però con le scritture si rappresenta altra favella, che la nobile; nè se la vile, o la contadina si rappresentasse, se ne terrebbe conto alcuno: così la Italia tutta, avendo la favella di Roma, o quella ch'era vicina a Roma, per nobile, per le cagioni sopraddette, e trovatala, si può dire; in possessione delle scritture, reputando la sua per vile, e per contadina (senzache aveva davanti agli occhi le scritture tuttavia, che i nuovi abitatori venuti da Roma scrivevano nella lingua di Roma, o di que'confini) non ardì, in iscrivendo, a constituire novella diversa lingua; e così mantenne la usanza presa di scrivere nel puro Latino; infino a tanto che si ragionò latinamente in Italia, in grandissimo pregiudicio delle lingue delle più contrade d'Italia, come poco appresso mostreremo. Ma niuna delle quattro lingue Greche era, o era tenuta; più antica delle altre; nè niuna riconosceva l'esser suo da alcuna delle altre; nè niuna aveva i suoi parlatori soggetti a' parlatori di alcuna delle altre; ne niuna ave va occupata la possessione delle scritture prima delle altre; nè niuna aveva in mezzo di se i signori, che tutti scrivessero in una delle altre: perlaqualcosa ciascuna nazio-Bembo Vol. X.

ne, secondochè comporta il diritto, distendeva le sue scritture nella natia dimestica sua lingua. Ora che nazioni Italiche lontane da Roma avessero ne' tempi antichi lingua alquanto dissimile dalla Latina usata in Roma, o ne luoghi vicini a Roma; tralasciando di raccogliere tutte quelle autorità, che qua, e là sono sparte per gli scrittori Latini, dove particolarmente si fa menzione di parole proprie di alcuna contrada Italiana; dico prima, che è da credere, che la lingua Latina tanto meno si sentisse pura. quanto più si scostasse da' Romani autori suoi : perciocchè l' udirgli sovente ragionare, poteva essere e correzione, e affinamento della lingua apparata ne' prossimi. Conciossiecosachè una lingua nuova non si appari mai da un popolo tutto così bene, che per lungo tempo non abbia bisogno di ammendarla con l'udire spesso, e da presso, i donatori della novella lingua. Senzachè le reliquie della lingua antica non si tralasciano del tutto, se spesso non si sente ricordare la nuova. E appresso quelle cagioni, che fanno al presente la lingua di Lombardia, e di altre contrade d'Italia diversa dalla Toscana, o nella sustanza, o negli accidenti de' vocaboli, ancora operarono allora, che la Latina lingua lontana da Roma fosse diversa da quella di Roma. o dalla vicina a Roma; cioè il sito del Cielo, e la vicinanza delle strane nazioni, con le quali, per le varie necessità umane, si

conviene usare le più volte. Ora quanto il paese è più sottoposto alla tramontana, e alla regione fredda dell'aere; tanto più, così operando la umidità, e'l freddo, la lingua umana è meno sciolta; e atta a profferire i corpi lunghi, e ripieni di molte sillabe de vocaboli, o a distinguere certe consonanti da consonanti, o certe vocali da vocali. Laonde si veggono i popoli d'Inghilterra, e di Alemagna avere le parole tronche. e di poche sillabe, ne potere con profferenza separare alcune consonanti, e alcune vocali diverse appo altri popoli, per l'umido, e per l'aggliacciamento dell'aere: così come dall'altra parte coloro; che abitano verso Mezzodì, hanno la lingua sciolta, e atta a profferere i vocaboli lunghissimi, e di assaissime sillabe, e acconcia a far sentire ogni minima differenza tra vocale e vocale. e tra consonante; e consonante. Perlaqualcosa i Lombardi, che si possono chiamare sottoposti a Tramontana, e ad aere freddissimo, in rispetto di Roma, e della Toscana; non poterono senza stroppiamento imparare la lingua Latina; tralasciando alcune sillabe, o almeno lettere nel più delle parole o in principio, o in mezzo, o in fine; o trasportandole, o cambiandole. Di che si può far fede, se consideriamo la Volgar nostra lingua, la quale in Lombardia si allontana più della Latina nel mancamento delle sillabe, o delle lettere, che non fa la Toscana. Perciocchè, quando dalla lingua Latina si generò la presente Volgare in Lombardia, si trovò la Latina quivi essere ancora assai men pura, e più tronca, che in Toscana. Ma quanto si appartenga alla diversità di alcuni vocaboli, è cosa ragionevole, che, usando insieme per la vicinanza, o per cagion di mercatanzia, o per cagion di guerra, o per altro rispetto, Lombardi, e Oltramontani, i nostri donassero, al lungo andare, alcuni de' suoi vocaboli a loro, ed essi alcuni dei loro a'nostri; i quali ancora infino alla presente età si conservino tra noi. Per le predette ragioni adunque i popoli d'Italia, quantunque avessero anticamente assai distinta lingua dalla Latina pura; non iscrissero però nella sua, ma nella Latina pura. Il che, come dico, fu fatto in grandissimo pregiudicio delle nazioni Italiche nel tempo avvenire: le quali credendosi obbligate a scrivere tutte, poichè i loro maggiori aveano scrivendo seguitane una sola, cioè. o la Romana, o la vicina a Roma, in una sola procedente da una di quelle, presero la Toscana, sì come quella, che era delle più vicine a Roma, e delle intese da Italia tutta, tralasciando la Romana, la quale, come dicemmo, per la Corte del Papa, era del tutto mutata, nè bene intesa dal rimanente d'Italia non parlante naturalmente, nè distendentesi fra gran numero di genti. Ma perchè altri potrebbe dire: lo veggo qual cagione movesse già i Lombardi a scrivere nella lingua Romana, o nella vicina a Roma; e veggo pa-

rimente qual cagione ora gli muove a scrivere Toscano, lasciata da parte la loro lingua; ma non veggo già per qual cagione i Calavresi, o i Ciciliani dovessero scrivere ora Toscano; avendo essi, poichè per lo sito del Cielo sono sposti a Mezzodì, e per la continua dimoranza de gentiluomini Romani, che quivi già usavano, e venivano a diporto, si potevano chiamare vicini a Roma, e avevano potuto apparare la pura lingua Latina, dalla quale doveva essere potuto procedere una Volgare di grandissima autorità, e peravventura di maggiore di quella della Toscana, o almeno di pari: è da rispondere, che, sì come ognuno sa, la Calavria, e tutta quella parte d'Italia, e parimente la Cicilia già parlava Greco, ed ebbero quelle contrade anticamente molti scrittori famosissimi, le opere di alcuni de quali ancora oggidi durano, e sono lette dagli'ntendenti uomini con grandissima ammirazione. Laonde di grado non vollero mai imprendere la lingua Latina; reputando la loro più degna, se non in quanto la necessità gli costringeva : perlaqualcosa non curarono mai di parlar ben Latino, ne parlarono. Il perchè, tramutandosi il male appreso Latino in Volgare, non fu prezzato dagli altri Italiani, si come figliuolo di padre non legittimo, nè molto careggiato ancora da loro medesimi. Sicchè la favella Toscana sola tra tutte le altre Italiane succedette alla Latina nella dignità

ciò; postoche le altre lingue d'Italia non abbiano quelle regole; che sono proprie della Toscana; hanno nondimeno le sue proprie ce hanno il suo suono delle voci.

che appo loro è giudicato ottimo, e la brevità è graziosa a' labbri de' suoi uomini; e parimente la semplicità, e'l finire in consonante, o in AO; e distinguono a sufficienza i tempi, i numeri, gli articoli, le persone; altrimenti come, senza questa distinzione, s' intenderebbono esse lingue? Non adunque una lingua è più gentile, o più graziosa ad un popolo, che l'altra, per natura, ma per accidente, cioè per usanza. Le quali lingue per ingegno degli scrittori pare che avanzino alcuna volta le altre, e si fanno gradire al mondo; della qual cosa peravventura ci converrà dire alcuna cosa poco appresso. Ora abbiamo conchiuso, che ciascuno dee parlare, a scrivere nella lingua della patria sua o gentile, o rozza, che si sia; e per non parere disprezzatore della patria, e de'suoi doni naturali, e per mostrarlesi reverente, a grato, antiponendo la sua lingua ad ogni altra forestiera. Perlaqualcosa non posso credere, che coloro facessero bene, che non essendo essi Ateniesi, distendeano i loro componimenti in lingua Attica, postoche ella fosse più vaga, e più gentile delle altre Greche: sì come non credo, che avesse fatto bene Messer Pietro Bembo a dettare i suoi Asolani libri in lingua Fiorentina più tosto, che in quella della sua città, postochè la lingua di Firenze sia più vaga, e più gentile della Viniziana; se altra ragione, oltre all'addotta da lui, non si po-

tesse adducere în iscusa del suo fatto: altramente di necessità i Latini uomini doveano, lasciando star da parte la loro, scrivere in quella de' Greci più gentile, e più vaga: il che egli di sopra reputò sconvenevolezza grandissima. Adunque non può uno scrittore paesano, messa da parte la sua lingua, scrivere in quella di un altro paese, contuttochè sia intesa dal popolo suo, per le sopraddette ragioni; e molto meno in quella del paese, che non è intesa dal suo popolo. Perciocchè, oltre a quello, che è stato detto, sì come altri sente noja ad usar con un mutolo, da cui fa bisogno intendere alcuna cosa necessaria; così la patria si sente offendere per la scrittura del suo cittadino non intesa. Ma si potrebbe dubitare, poiche la dipintura non può figurare, standosi dentro dei termini della natura, uomo, che abbia le qualità contrarie tra se di due popoli, come sarebbe un uomo mezzo bianco, com'e tutto bianco il popolo di Alemagna, e mezzo nero, com'è tutto nero il popolo di Etiopia; non trovandosi uomo naturalmente così fatto, nè dovendo ragionevolmente la dipintura passar fuori de' confini naturali ; se la scrittura possa rappresentare le lingue diverse di due popoli, come sarebbe la Toscana, e la Lombarda in un trattato solo; e' pare, che la scrittura non abbia in ciò avvantaggio alcuno maggiore, che s'abbia la dipintura nel soprapposto esemplo:

conciossiecosache essa sia rappresentativa di un popolo solo, il quale naturalmente non suole parlar due lingue; nè perchè lo scrittore sappia due lingue, le dee, scrivendo, con lode poter congiungere insieme; sì come il dipintore, perchè sappia ben effigiare l'uomo bianco, e l'uomo nero, non dee le qualità contrarie di amenduni congiugnere insieme nella figura sola di un uomo. Ma che diremo di Omero, il quale congiunse insieme in una testura sola, non solamente le lingue di due nazioni, ma di quattro ancora? Certo io non so, che altro rispondere, se non che, poiche egli abitò in diversi paesi, e andò qua, e là per la Grecia, nè di lui si seppe mai chiaramente chi fosse il padre, o quale fosse la patria; potè egli a buona equità usare tutte e quattro le lingue della Grecia: conciossiecosachè la loquela forestiera quando esce di bocca forestiera, punto non ci offende. Laonde quella di Omero, sì come di forestiero a tutte le città di Grecia, e di cittadino a tutte, non potè offendere alcuna. Ora Aristotele nella Poetica, forse ad esemplo di Omero, concede generalmente a tutti i Poeti narratori la licenza di potere usare tutte le lingue; il che al presente nè lodo, nè biasimo. Appresso si può dubitare, se altri, o sia Istorico, o Poeta narratore di un paese. introducendo alcun forestiero a fare alcuna diceria diritta, debba usare le parole, che

egli usa narrando, o pure le forestiere, quando fossero intese dalla patria sua? Orabrevemente rispondendo, è da dire, che rappresentando lo scrittore la lingua del popolo, com'è stato conchiuso, e non quelle lingue, che egli sa, dee ragionevolmente potere usare quelle parole di un altro popolo, che il suo uscrebbe in simil casos cioè infino a quattro, o a sei parole, e non più: perciocche il popolo comunement te non sa rappresentare più parole di un altro popolo, senza errare. Quindi è, che il Boccaccio disse, rappresentando un Viniziano. Che se quel? che se quel? E ancora: Voi non l'avri da mi, Donna Brunetta, Voi non l'avri da mi: E una Cieiliana: Tu m' hai miso lo foco all' arma, Toscano acanino. Ora ancora si potrebbe dubitare, se il Poeta Tragico, e Comico, e coloro, che compongono ragionamenti in atto, debbano, e possano usare varie lingue, secondochè introducono persone di diversi popoli a ragionare. E quantunque Aristotele non conceda al Tragico la varietà delle lingue, e per conseguente, volendo noi seguire l'autorità sua, dovessino dire, che si dovesse negare la varietà delle lingue al Tragico, e insieme al Comico, e agli altri scrittori di ragionamenti in atto: perciocche non è ragione, per la quale la dobbiamo più o meno concedere, o negare all'uno, che agli altri: nondimeno si può fare così fatto argomento, per lo quale pare che di necessità si debba concedere la varietà delle lingue a loro. Se il dipintore non può con lode, volendo dipingere Alessandro il Magno, la cui figura è conosciutissima, in luogo suo dipingere un vecchio con barba lunga e canuta; e se non si può in palco far comparire una persona vestita alla Tedesca, o con panni di religione, volendo altri rappresentare Eteocle Re di Tebe; essendo cosa vie più che manifesta al popolo ascoltante e riguardante, che i Re Tebani anticamente non vestivano ne alla Tedesca, ne alla Pretesca, nè alla Fratesca: perchè si dee potere introdurre Eteocle a favellare in lingua Ateniese, sapendosi, che i Tebani parlavano Dorico; ancorachè il Poeta, Autoro della Tragedia, nella quale si rappresentasse Eteocle, fosse Ateniese? Pare adunque, che altri, rappresentando in atto alcun favellatore, si debba prender guardia, che il popolo ascoltante, e riguardante, non possa riprovar la favella per non sua. La qual cosa se peravventura si concedesse, si converrebbe concedere, che non solamente i Greci alcuna volta non avessero fatto bene; ma che tutti i Latini ancora sempre avessono fatto male, e Tragici, e Comici, ed altri scrittori di ragionamenti in atto, che fanno ragionare i Greci con lingua Latina. Ora lasceremo all'aguto lettore il trovare la soluzione del sopraddetto argomento, e passeremo a dire, come il Bembo ha

per costante, che la lingua Toscana abbia voci a sufficienzia per le materie alte, mezzane, e basse, senza però darne pruova alcuna; e senza fallo intende della lingua scritta: perciocchè, se intendesse di quella, che si parla, contraddirebbe a se stesso, il quale poco appresso chiaramente rifiuta il parlar del popolo, e vuole, che noi ci attegniamo nel prosare allo stile del Boccaccio, e nel rimare allo stile del Petrarca. Ma veggiamo, se noi troviamo la cosa star così. lo per me non so, quale sia la materia alta: nè quale la mezzana, nè quale la bassa: ma so bene, che il popolo ha alcune cose, che si possono chiamar dimestiche, e alcune, che si possono chiamare cittadinesche, e alcune, che si possono chiamar forestiere. Le dimestiche sono quelle, che sono in casa, e si trattano in casa, come sono massariccie, e cose appartenenti all'uso della casa , e al nascimento, e all'allevamento de fanciulli, alle balie, a'fanti, alle fanti, alla moglie, e a tutta la famiglia così di Città, come di Villa, e alle sue operazioni. Le Cittadinesche sono, come le guerre, le paci, i Magistrati, i reggimenti pubblici, le nozze, le dicerie, i ragionamenti delle novelle avvenute, o non avvenute, vere, o false, o verisimili, e simili cose. Le forestiere sono le scienze. e tutti gli 'nsegnamenti delle lingue, e di rettorica, e brevemente di tutte le arti nobili, e vili. E so ancora, che altramente

parla di ciascuna delle predette cose una persona assottigliata negli studi delle lettere, e altramente un nobile Cittadino, e altramente il comun popolo, e i contadini. E appresso so, che nè lo stilo del Boccaccio; in prosa, e spezialmente ristringendoci noi alle Novelle, ne lo stilo del Petrarca in verso, può prestare voci sufficientemente a significar tutte le predette cose a tutte le predette maniere di Uomini: il che, se altri ne dubitasse, si può provare così: La dipintura di un uomo non mai stato conosciuto o per vista, o per udita da quel Dipintore, che la vuole di nuovo dipingere, non può essere figurata con certezza di verità, se non in su quella faccia, in su la quale egli la truova dipinta. Perchè, se egli la dipingesse in su l'altra faccia, contuttochè s'immaginasse come potesse esser fatta, potrebbe nondimeno di leggiere prendere errore; sì come farebbe colui, che veggendo mezza faccia della figura con l'un occhio, dipingesse ancoral'altra mezza con l'altr'occhio; potendo il dipinto essere stato da quella parte losco, sì come era dall' una parte, pogniamo, Filippo, o Annibale. Parimente la lingua, che si dee cogliere dalla scrittura, non si può ritrarre, se non in su quella faccia, in su la quale ci è stata lasciata scritta; essendo la predetta lingua morta nella bocca degli uomini vivi; nè avendosene altra conoscenza, che quella, che ci porge la

scrittura; la quale lingua, non che io crem dessi, che si potesse ampliare, o usare in altra materia, fuori di quella dove è stata usatas anzi penserei, che altri non potesse saperei se la lingua del libro morta fosse della più bella, e della più acconcia alla materia trata tata di quel tempo; e se fosse della vecchia o della moderna di quel tempo quo ses le traslazioni, e le altre figure delle parole fossero comuni al Popolo di quel tempo 5. o particolari di quello Scrittore. Adunque se ci ristrigniamo allo stilo del Boccaccio; e del Petrarca, non potremo aver sufficiente numero di voci da significare tutte le materie predette, nè acconcio alle predetw te condizioni di uomini (presupponendo) che il Boccaccio, le'l Petrarca abbiano scrivendo, ragionato in lingua diversa ida quella del nostro temporale, come chiaramente afferma il Bembo) non avendo trate tato l'uno, se non come Narratore, o Istorico, alcuni ragionamenti di Novelle, e l'altro, si come Poeta innamorato, sednomoals cuni pensieri amorosi: le quali cose usono una particella della materia scittadinesca ; servando essi solamente la condizione del nobile Cittadino. Ma consideriamo le materie in un' altra guisa, acciocche meglio si dimostri, come ne lo stilo del Boccaccio ne quello del Petrarca possa donare stanta dovizia di voci, che basti a tutte pienamente. Così come il Dipintore può figurare tre

maniere di cose vedevoli : l'una delle quali si può chiamare graziosa agli occhi di ciascuno, e l'altra graziosa agli occhi di alcuni, e la terza odiosa ad ognuno; cost medesimamente può lo Scrittore con parole rappresentare tre maniere di materie; la graziosa a tutti gli ascoltanti, la graziosa ad alcuni, e l'odiosa a tutti. Ma perchè appare chiaramente, che la materia, dal Boccaccio, e dal Petrarca trattata è graziosa a tutti; seguita; che non labbiamo rape presentata con parole nè la maniera della materia graziosa a pochi; ne la maniera della materia odiosa a tutti; la quale nel vero è larghissima. Ora, siccome ciascun Dipintere non si prende a dipingere tutta la mpissima maniera delle cose vedevoli graziosa altutti, anzi non dipinge pure sempre cutta la maniera più ristretta delle cose vedevoli ad alcuni; che se peravventura dipingerà Mappamondi, non dipingerà pero ne triangoli, ne forme quadre, ne simili cose, che dilettano solamente gl' intendenti: si come ancora ciascuno Scrittore non tratta tutta la maniera della materia graziosa a pochi; che se scriverà di Astrologia, non iscriverà però di Loica. Adunque per lo stilo dell'uno, e dell'altro Scrittore predetto non si troveranno tante voci, che possano palesar la materia odiosa a tutti, nè la graziosa a pochi, poichè non ne hanno trattato punto; nè tutta la graziosa a tutti, poiche non ne hanno trattato, se non

224

una picciola particella. Ma perchè altri potrebbe dire, che del difetto delle parole odiose a tutti, non si dee tener conto alcuno; non parendo, che si debbano scrivere cose odiose a tutti; che così come il dipintore si dee guardare di dipingere cose odiose al popolo, appo il quale vive le quali o sono tali per malvagità di mente, come traditori, bestemmiatori, ladri, e simili; o per diminuimento di senno, come sciocchi, pazzi, simplici, e simili; o per disonestà naturale, come parti vergognose del corpo umano, atti, e congiugnimenti disonesti; o per ischifiltà, come immondizie, uscite, e simili; o per danno, come incendi, piene di acque, sconsitte; o per vergogna, come prigionie, soggiogazione, e altre cose tali: così lo scrittore si dee guardare di rappresentar le cose per quelle parole, che possono fare sdegnare, o arrossare il popolo ascoltante; le quali sono le significative propriamente delle arditezze delle bestemmie, o di quelle cose, o di que' modi di dire, che per isciocchezle significative propriamente delle disonestà, o le significative propriamente delle mmondizie, e delle cose abbominevoli, o le significative propriamente di alcuna vergogna, o'di alcun danno del popolo. Ma nondimeno io dico dall' altra parte, che così come il dipintore potrà alcuna volta per certi rispetti dipingere le cose predette, che si

à affermato di sopra essere a lui interdette: come se dipingesse un bestemmiatore fulminato da Dio per esaltamento della gloria Divina, e per consolazione delle divote persone: o se dipingesse un pazzo, che fosse quasi ministro dell' occhio della giustizia, come quel pazzo, che si trasse dietro Ciuriaci per lo capestro, appresso il Boccaccio; o se dipingesse le parti vergognose del corpo umano, per dimostrare le malattie, o l'ordigno della natura a' Filosofanti, ed a' Medicanti; o se dipingesse alcun danno pubblico ammendato dalla liberalità di alcun ricco cittadino, o signore; o alcuna ingiuria pubblica gloriosamente vendicata: così potrà lo scrittore rappresentare con parole significative propriamente le arditezze delle bestemmie, o con le significative propriamente le disonestà; facendo un libro distinto de casi di coscienza, per informazione de Confessori; poiche altri è costretto a confessarsi particolarmente dello hestemmie, e delle parole disoneste a persona religiosa, come appunto escono dalla impura bocca, acciocche possano essere gastigate più, o meno agramente dal Confessoro, secondo la forma più o meno bestiale, che sono profferte; o facendo cun volume di statuti, acciocche dal Giudice possano esser punite, secondo la pena statuita sopra ciascuna bestemmia, o motto disonesto. E potrà ancora lo scritto-Bembo Vol. X. 15

re-usare le parole significative propriamente delle parti disoneste del corpo umano, e delle 'mmondizie, in iscrivendo l'arte del medicare, per potere insegnare propriamente le malattie, e le medicine di quei membri, e i segni, che si colgono dalle lordure, e parimente i remedi; o in insegnando alcuna speculazione intorno a quelle, e alle altre parti del corpo umano. E appresso allo scrittore, in componendo una Commedia, si concedono non pure parole ridevoli, e motti sciocchi, e modi di dire da persone rozze; ma ancora certe ree profferenze, e scemamenti, e accrescimenti, e trasportamenti di lettere, per conservare la condizione della persona idiota parlante. Ma io non giudicherei però, che il Poeta facesse bene, se in Commedia, o in altro ragionamento, lo quale fosse per pervenire agli orecchi del popolo, per conservare la condizione del parlante, usasse parole o significanti propriamente le arditezze delle bestemmie, o significanti propriamente le disonestà, per non fare, come dicemmo, o sdegnare, o arrossare il popolo ascoltante: sì come altresì non giudicherei, che il Poeta facesse bene ad usare alguna figura di parole poco conveniente alla condizione del parlante, per ischifare le bestemmie, o le disonestà, sì come fece Virgilio, che disse con figure di parole imperfette: Novimus et qui te; non essendo cosa verisimile, che il Pastore trafitto con parole ingiuriose dall' avversario, e riscaldato d' ira, in luogo solitario, avesse usata simile imperfezione di parole, la quale sogliono usare gli uomini cittadineschi in udienza del popolo, per non offenderlo. Laonde io consiglierei il Poeta, che in simili poemi non si lasciasse riducere in questi passi pericolosi; ne' quali, o, conservando la condizione del parlante, fosse costretto a dispiacere agli orecchi onesti degli ascoltanti; o non volendo dispiacer loro, fosse costretto a non conservare la condizione del parlante. Ultimamente lo scrittore potrà adoperare le parole propriamente significative di danno, o di disonore, quando l'uno già è stato ammendato, e l'altro levato via. Ora appresso antiponeva il Bembo la lingua Fiorentina, o Toscana a tutte le altre lingue Italiane; e poi, preso tempo, voleva, che gareggiasse con la Latina; e ultimamente, procedendo avanti, vuole, che ella la vinca per una voce sola, che non può essere significata con una voce sola Latina, cioè Valore: e non si avvede, che, quando quinci nascesse la vittoria, che la lode non sarebbe propria della lingua Fiorentina, o Toscana, ma comune a tutte le lingue d'Italia; perciocche Valore si usa così in Lombardia. nella Marca, e altrove, come in Toscana, o in Firenze.

## Giunta (12).

A me pare, che esso Bembo, per quello, che dice nel prolago del secondo libro di questo volume; là dove facendo tre schiere di scrittori della lingua Volgare, secondo i tempi, nella prima ripone Messer Guido Giudice da Messina, e Pietro Crescenzo da Bologna, i quali pure furono di altra nazione. che di Toscana, e molto antichi; e scrissero, secondo lui, in prosa Volgare (quantunque s'inganni, come si mostrerà in quel luogo) si distrugga la ragione, che qui assegna, perchè ancora molti scrittori di prosa non si veggano oltra i Toscani, dicendo: Conciossiecosachè la prosa molto più tardi è stata ricevuta dalle altre nazioni, che il verso. Senzachè io potrei nominare Maestro Tadeo da Bologna, pure molto antico, il quale veramente scrisse in prosa, e si trova ancora, tra le altre cose, la sua Rettorica Volgare, il quale, senza fallo, sarebbe da riporre, per l'antichità, in quella prima schiera Bembesca, e forse per lo primo, nella quale non riconosco niuno de'nominati dal Bembo per iscrittor di prosa. Ora qui si disputa, se a questi tempi sia meglio l'essere nato Fiorentino a ben volere fiorentino scrivere, che forestiero; e si conchiude per certe ragioni, che per far ciò, meglio è l'essere forestiero, che Fiorentino. Il che non so quanto sia ben

vero. considerando noi la cosa così. O not vogliamo, che la lingua Fiorentina, nella quale dee scrivere il Fiorentino, e'l forestiero si trovi solamente ne'libri, o nella bocca solamente del popolo Fiorentino; o nella bocca del popolo, e ne'libri parimente quella medesima; o nella bocca del popolo, e ne' libri in parte quella medesima, e in parte diversa. Adunque, se vogliamo, che si trovi solamente ne'libri; o vogliamo, che nè il Fiorentino, nè il forestiero studii punto i libri; o vogliamo, che il Fiorentino, e'l forestiero ugualmente studii li libri; o vogliamo, che il forestiero solamente glistudii, e'l Fiorentino no; o vogliamo, che il Fiorentino solamente gli studii, e'l forestiero no. Ora, ragionando, quando vogliamo, che la lingua si trovi solamente ne'libri, dico, che non ha dubbio alcuno, che nel primo, e nel quarto caso scriverà meglio il Fiorentino, che il forestiero; sì come nel terzo scriverà meglio il forestiero, che il Fiorentino. Ma il dubbio grande consiste nel secondo caso, cioè quando il Fiorentino, e'l forestiero ugualmente studii li libri; ma la soluzione del predetto dubbio si può investigare per questa via. Quanto lo mparante una lingua nuova possiede lingua più diversa, tanto con maggior difficultà la mpara; sì come, per cagione di esemplo, noi Italiani appariamo con minor fatica la lingua Latina, per la similitudine, che ha con esso lei la nostra Volgare, la

quale ci è quasi un piacevol grado a pervenire a quella, che non fanno le barbare nazioni. Adunque, per imparare la lingua Fiorentina de'libri, meglio è l'essere Fiorentino, che forestiero; poiche questi possiede la lingua più dissimile, e quelli la più simile; imparandone l'uno in quel medesimo spazio assai con poca pena, e l'altro poco con assai pena. E appresso. perchè colui, che s'intende più di una lingua, pecca meno nella proprietà nell' usarla, che non fa colui, che se ne intende meno; pure ancora in ciò si trova il Fiorentino aver vantaggio. Ma perchè a colui, che possiede lingua più simile alla mparata, può, essendo ingannato dalla similitudine. più agevolmente venire scritta alcuna parola, o modo di dire della lingua simile posseduta, in luogo della 'mparata, che non può a colui, che possiede lingua dissimile; seguita, che, per non contaminare con diversa lingua la lingua de'libri nello scrivere, fia meglio l'esser forestiero, che Fiorentino. Or poichè maggior vizio è reputato l'usare le parole non propriamente, che l'usare parole forestiere; conciossiecosachè si possa con lode alcuna volta usar le forestiere, ma le non proprie non mai si dee conchiudere, che meglio è l'esser Fiorentino, che forestiero, per iscriver bene, quando l'uno, e. l'altro coglie la lingua de' libri soli. La qual conclusione non voglio mica, che ditermini la quistione, che

pare quasi del tutto simile a questa, mossa da alcuni valentuomini a' nostri di; cioè, se sia meglio a voler puramente scrivere Latino, che è la lingua sola de' libri, non parlar mai Latino, o parlar sempre Latino: conciossiecosachè sia da diterminare, che per far ciò sia meglio non parlar mai Latino, che sempre. E la ragione è manifesta, che non è possibile, parlando tuttavia Latino, parlare puramente Latino; e si fa nondimeno un abito reo simile al puro Latino, il quale per la similitudine, quando altri si mette a scrivere, spesso inganna lo scrittore. Il che non avviene a colui, che parla tuttavia Volgare; non potendo essere ingannato così agevolmente dalla similitudine. Ora questo reo abito non ajuta punto altrui ad imprendere la lingua Latina pura, o ad usarla in iscrittura; non essendo esso naturale. ma accidentale, e vegnente dopo lo imparamento della lingua Latina, e non andante avanti; nè può esser sostenuto mescolandosi con la pura lingua Latina, come lingua forestiera, perchè è lingua di un solo, e non di un popolo. Laonde non dee avere i privilegi, che sogliono aver le lingue de' popoli, quantunque forestiere. Di che se alcuno dubitasse, vegga l'esperienza ne' letterati Oltramontani, che continuo parlando Latino, mai non iscrivono Latino puro; e negl'Italiani, i quali, non parlando mai Latino, scrivono molto più puro Latino di loro. Ora tornando a nostra

materia, dico, che se il Fiorentino, e'I forestiero vogliono scrivere nella lingua. che si truova solamente nella bocca del popolo Fiorentino, senza fallo egli è meglio. esser Fiorentino, che forestiero: nè credo, che si trovi persona, che giudichi peggiore la possessione naturale, che l'accidentale; ne so vedere, che vaglia questo argomento Bembesco: Voi Toschi, del vostro parlare abbondevoli, meno stima ne fate, che noi non facciamo: quasi che seguiti questa conclusione: Poiche ne fate meno stima; dunque sete meno atti a scrivere, che noi non siamo; e ciò è appunto, come se altri dicesse: Perchè voi avete più denari. di me, e meno stima ne fate: dunque sete meno atto a spendergli, che non sono io. Anzi l'abbondanza della lingua opera l'agevolezza dello scrivere; e la poca stima, che si fa della lingua, non la'mpedisce punto. Ma quando avviene, che la lingua, nella quale dee scrivere il Fiorentino. e'l forestiero, è quella medesima nella bocca, e ne'libri, perchè non si trova mai nella bocca del popolo, e ne'libri, senza distinzione: conciossiecosache quella della bocca del popolo sia generale a tutte le materie, e quella de'libri speziale alle materie in essi contenute; come la lingua del Decamerón del Boccaccio è speziale alla materia istorica cittadinesca; e appresso quella del popolo di quel tempo era mescelata di lingua nobile, e vile; là dove

quella del Decamerone è solamente nobile: perchè, dico, simile lingua non è senza distinzione nella bocca del popolo, e nei libri, parrà forse, a scrivere bene in questa lingua, che fosse meglio l'essere foresticre, che Fiorentino; perciocche il forestiero, apprendendola da' libri, non coglierà, se non la speziale alle materie contenute in essi, e la nobile; ma il Fiorentino, parendogli da vantaggio di saperla, per essere egli nato, e cresciuto in lei, rifiuterà di voler vedere alcun libro, e potrà agevolmente prender la lingua propria delle, altre materie in luogo della conveniente alla sua, e parimente prender della lingua; vile in luogo della nobile. Ma non ostante ciò, io crederei, che fosse meglio ancora in questo caso, a ben volere scrivere, l'esser Fiorentino, che forestiero, o vegga, o non vegga il Fiorentino gli autori, che hanno scritto con la lingua del popolo: quantunque io non sappia veder cagione niuna, perchè il sapere veramente, o il darsi ad intendere di sapere alcuna lingua, o altra cosa, operi, che altri non voglia vedere gli autori, che hanno scritto in quella lingua, o di quella cosa; e spezialmente quando. perciò hanno alcun grido, non già per bisogno, che ne creda avere, ma per poter giudicare, se il grido sia ragionevole, o no. Il che è molto più pungente stimolo a far, che altri vegga gli autori, che non è per poco il bisogno d'imparare. Ma posto234

chè il Fiorentino non vegga gli autori, perchè non dee egli scriver meglio, che il forestiero, il qual Fiorentino, ancorachè non parlasse bene, come scrissono gli autori, scrive nondimeno bene, quando scrive, come scrissero gli autori? Altrimentiseguirebbe, che il primo autore non avesse potuto scrivere perfettamente; poichè pur esso ancora parlava men perfettamente, che non iscriveva. Nè mi posso fare a credere, che sia maggior fatica ad un Fiorentino a scegliere la parte della lingua naturalmente saputa da lui, che convenga alla materia sua speziale, dalle altre parti, o la nobile dalla vile; che si sia al forestiero ad imparare una lingua del tutto nuova, e accidentale a lui da alcun libro. Ora per le cose sopraddette, appare chiaramente, che cosa dobbiamo credere, quando la lingua nella bocca del popolo, e ne'libri è in parte quella medesima, e in parte diversa: conciossiecosachè, senza dubbio alcuno, sia meglio l'esser Fiorentino, che forestiero; avendo già diterminato noi, che sia meglio l'esser Fiorentino, che forestiero, quando la lingua è solamente nella boccadel popolo, o ancora solamente ne'libri; altramente faremmo altro giudicio della parte, che non abbiamo fatto del tutto.

## Giunta (13).

Qui si dà principio, e fine alla quistione, se si dee per noi scrivere con la lingua, che si usa in Firenze, o in Toscana alpresente, o con la lingua del Petrarca, e e del Boccaccio; presupponendosi tuttavia, che la lingua de predetti autori sia diversa. da quella di Firenze, o di Toscana al tempo presente. Della qual quistione, perchè, in raccontando le ragioni per l'una parte, e per l'altra, afferma il Bembo molte cose come vere, o come acconce al punto della quistione, le quali io credo esser false, o lontane; non sarà mal fatto, che avantiche io dica quel, che mi pare della sua diterminazione, significhi quali cose io éreda esser false, e quali lontane; rendendo ragione della mia credenza. Primieramente io non credo, che sia vero, che il parlare si debba accostare all'uso del tempo, e per conseguente lo scrivere, per questo, che le vesti, e le armi vi si accostano, essendo l'uno, e le altre mutabili; conciossiecosachè la materia, onde si fanno le vesti, e la materia, onde si fanno le armi, si possano chiamare immutabili: perciocchè è sempre quella delle vesti o tela, o panno di lino, o di seta, o di simil cosa; e quella delle armi o bronzo, o rame, o ferro, o acciajo, o di altra simil cosa. Ma la forma delle vesti, e delle armi è

mutabile secondo i tempi; poichè in alcun tempo si usano le vesti lunghissime, e in alcuno altro brevissime; e quando semplici, e quando doppie; e talora le lunghissime, o le brevissime, o le semplici, o le doppie fatte ad una guisa, o fatte ad un'altra: e questo medesimo avviene delle forme delle armi. Ma la materia, onde si fa il parlare, sono le parole; la qual materia è mutabile secondo i tempi, si come afferma ancora il Bembo: che altre parole si usavano avanti Dante, e altre si usarono dopo Dante nella lingua nostra. Ma la forma del parlare è immutabile; perciocchè tutte quelle forme delle figure, che può ricevere il parlare umano, non sono ristrette ad uso di tempo; ma in ciascun tempo sempre si sono usate per lo passato, e si useranno per l'avvenire, quando il bisogno le richiede. Laonde l'argomentare dall'uso, che si serva nel mutamento formale di una cosa, al mutamento materiale di un'altra. non credo io, che stringa molto. Ma postochè la materia delle vesti, e delle armi, e non la forma si mutasse, sì come si muta la materia, e non la forma del parlare; che si conchiuderebbe altro, se non che si dovesse parlare con la lingua del popolo presente? Il che non niega la parte avversaria. Ma è da por mente, che due sono. gli usi del parlare; l'uno de quali è nella bocca degli uomini mutabile, come dicenmo, quanto è alla materia; e immutabile,

quanto è alla forma; e l'altro è nelle scritture immutabile, quanto è alla forma, e alla materia; là dove le vesti, e le armi non hanno, se non uno uso, che è inquanto si adattano al corpo umano, per coprirlo, e difenderlo. Ma se mi si dicesse, anzi l'uso delle scritture è mutabile e quanto alla materia, e quanto alla forma, non già per se, ma per accidente, cioè per ignoranza de Lettori, la quale, dopo alcun lungo tempo sopravvegnendo, opera, che la materia s' ignora, cioè non s' intendono. le parole, e per conseguente non si riconosce la forma delle figure: è da rispondere, che se noi concederemo, che ogni secolo debba scrivere nella sua lingua; che senza fallo sarà poco meno mutabile l'uso del parlare contenuto nelle scritture, di quello che è nelle bocche degli uomini: perciocche l'ignoranza de lettori opererà ciò, la quale sempre multiplica più, multiplicando più i parlari delle scritture; perciocchè, se ci fossero proposti tanti parlari in iscrittura, quanti di tempo in tempo sono stati nelle bocche degli uomini da apprendere per potere intendere le scritture; quale ingegno miracoloso, o qual memoria eterna ci sarebbe di mestiere? Adunque ci dobbiamo guardare da multiplicare i parlari in iscrivendo; nè dobbiamo avere riguardo niuno nello scrivere a' presenti uomini, comunque essi si parlino; perciocche niuno, se non è vano, scrive a' presenti, be-

ne il Savio parla a' presenti, ma scrive al lontani o per luogo, o per tempo. Ora i lontani o per luogo, o per tempo hanno o avranno lingua diversa dalla nostrale presente. Adunque seguita, che si dee scrivere in quella favella, nella quale hanno scritto i nostri passati, per non multiplicare le lingue delle scritture, e generare ignoranza ne'lettori: i quali nostri passati sono molto da biasimare, se avendo una lingua de'suoi maggiori già adoperata in iscrittura, ne adoperarono un' altra, aggiugnendo numero di lingue alle scritte; e maggiormente noi saremo da biasimare, se seguiremo l'error loro, e l'accresceremo di nuovo, multiplicando le lingue delle scritture, e procacciando morte a nostri, e agli altrui scritti. Appresso, per sottilmente guatare, che io mi faccia, non discerno, perchè dovendo Giuliano de' Medici provare, che ciascuno dee scrivere nella lingua del suo secolo, dica male della lingua del secolo di Guido Cavalcanti, di Farinata degli Uberti, e di Guittone, nella quale, secondochè qui si afferma, tutti e tre scrissero; perciocchè io non ho mai letta, o udita ricordare scrittura niuna di Farinata: e soggiunga, che perciò essi scrissero in quella, perchè non ne avevano ancora udita della più bella, argomentando contra la parte, che intendeva di provare; quasi volesse, che lo scrittore dovesse scrivere nella lingua più bella, e non in quella del secolo suo, qualunque ella si sia. Ora, se io volessi sapere, se fosse vero, o falso, che la lingua Fiorentina al tempo de' predetti tre scrittori fosse rozza, grossa, materiale, e più olente di contado, che di città; mi bisognerebbe considerare la cosa in questa maniera. I contadini rivevono il parlare da' cittadini, sì come comunemente i sudditi ricevono il parlare da' suoi signori. Ma i contadini ricevere nol possono, se non è prima in coloro, da cui essi il debbono ricevere. Perlaqualcosa, essendo le lingue in perpetuo mutamento, è di necessità, che prima il parlare si muti ne' cittadini, che il mutamento passi ne' contadini; dipendendo il suo mutamento da quello de' cittadini. Laonde seguita, che quel parlare, che è antico ne' cittadini, sia in istato vigoroso ne' contadini ; e quello, che è in istato vigoroso ne' cittadini, non sia ancora appena passato ne' contadini: il che, senza altra ragione, l'esperienza chiaramente dimostra. Ora puote agevolmente esser vero, che molte parole antiche, al tempo di Giuliano de' Medici, si trovassero in bocca degli uomini del contado Fiorentino, le quali al tempo di Farinata degli Uberti erano state usate da cittadini di Firenze: sì come non negherei io, che oggi si trovassero parole del secolo del Boccaccio in bocca de' contadini, che più non si usano tra cittadini in Firenze. La qual ragione

se noi vorremo seguitare, potremo sicuramente affermare, che non pure la lingua del secolo di Farinata, che si parlava in Firenze, ma quella del secolo del Boccaccio ancora, e di qualunque altro secolo sia, o sia stata, o sia per esser rozza, grossa, materiale, e più olente di contado, che di città. E intendo questo io quanto si appartenga a' corpi delle parole, e a' modi di dire : perciocchè i contadini, quanto si appartenga agli accidenti delle parole per cagione della profferenza, per la rozzezza loro, sono sempre differenti nel favellare da' cittadini. Di che nè parla Giuliano, nè può parlare; non essendo verisimile, che Firenze al tempo di Farinata, e di Guido, e di Guittone, che era città tanto egregia, avesse i vizj della profferenza Villesca. Ora io non posso comprendere, come i predet-. ti autori, Guido, e Guittone, non avessero ancora udite delle voci più vaghe di queste, Blasmo, Placere, Meo, Deo, Bellore, Fallore, Lucore, Amanza, Saccente; usando essi parimente Biasimo, Piacere, Mio, Dio, Bellezza, o Biltà, Fallo, Luce, Amore, Savio, o qual più vaga avessono potuto udire da riporre in luogo di Coralmente; non essendosene poi mai in alcun libro letta alcuna; contuttochè, in parlando generalmente, si dica Cordialmente, che vale quello stesso. Si come non posso comprendere come Mio, Dio, Bellezza, e simili sieno più vaghe

di Meo, Deo, Bellore, e di simili; o udite dovessero esser parute più vaghe agli antichi: Certamente, se ci propogniamo davanti agli occhi della mente tre secoli, cioè quello, nel quale si riteneva ancora alcun vestigio della lingua Latina, e nel quale ancora si usava di dire, pogniamo, Meus, Deus; e quel di Farinata, nel quale si diceva Meo, Deo; e'l nostro, nel quale diciamo Mio, Dio: noi ci potremo. agevolmente immaginare, che al primo secolo sarebbero parute voci poco vaghe Meo, e Deo, in luogo di Meus, e di Deus, se le avesse udite; e molto men vaghe Mio, e Dio; sì come dall'altra parte al nostro pajono poco vaghe Meo, c Deo, e molto men vaghe Meus, e Deus: ma al secondo parevano con ugual differenza men vaghe Meus, Deus, e Mio, e Dio, che non parevano Meo, e Deo. È nondimeno da sapere, che oggidì in Lombardia si usa di dire Meo, Deo, Eo; ancoraché per la grossezza della lingua non si proferisca O finale. Ora se ci piacesse di rispondere a quello, che si soggiugne, per fermare questa opinione, che noi dobbiamo scrivere nella lingua del secolo nostro, cioè che Guido, Farinata, e Guittone scrissero in quella del loro, e Dante in quella del suo, e'l Boccaccio, e'l Petrarca in quella del suo; se non ci piacesse quella come troppo acerba risposta, che essi abbiano fatto Bembo Vol. X.

242 male, in multiplicando le lingue delle scritture ; e perciò non dobbiamo noi seguire l'esemplo loro; potremo dire, che le loro scritture conteneyano cose, che bastava loro a manifestare solamente al suo secolo, e alle persone, che allora vivevano, non insegnate, nè fornite di altra lingua, che della naturale, come sono donne, e nomini idioti. Ma se avessero voluto scrivere, agli uomini de'secoli futuri, non avrebbono adoperata la lingua del suo secolo; salvo se non avessero antiveduto, quella dovere essere intesa dalle età vegnenti. Appresso a quello, che Giuliano dice, che scrivere nella lingua del secolo passato si potrebbe dire essere scrivere a' morti, più che a'vivi, è da rispondere; che anzi scrivere nella lingua dell'età dello scrittore, è scrivera a' morti: perciocchè, come abbiamo detto. essendo la lingua delle bocche degli nomini in continuo mutamento; e percio generandosi ignoranza ne' lettori futuri con lo scrivere nella lingua cambievole seguita che si sarà scritto nella lingua de morti quando si scriverà in quella dell'età della scrittore. Ma scrivere a vivi è scrivere in quella lingua, che dura, e sempre s'impara, e s' intende per gli lettori. Ancora Giuna liano argomenta in questa guisa. La natura ha date le bocche acconce a parlare agli uomini, perchè il parlare sia dimostramento dell'animo loro : adunque non dobbiamo fare insegnare ai nostri figliuoli lingua Terif

desca: adunque non dobbiamo scrivere con la lingua degli altri secoli. Anzi, dico io, se vogliamo che nostri figliuoli usino co' Tedeschi, non sarà male alcuno a fargli mparare il linguaggio Tedesco: e se crediamo, che le nostre scritture debbano pervemire alle mani di coloro, che intendono, e intenderanno la lingua degli altri secoli; sara cosa ben fatta a dettare ancora le nostre scritture in quella lingua. Non adunque faceva mestiere a ragionare dell'acconciatura delle bocche data dalla natura agli uomini a parlare; nè del parlare, inquanto è dimostramento dell'animo; che perciò non si conchiude, che si debba più scrivere in una lingua, che in un'altra: ma si doveva ragionare delle persone, alle quali altri o per volontà, o per obbligazione scrive secondo lo ntendere delle quali si dee eleggere la lingua dalle scritture. Oltracciò si disputava, se si doveva per noi scrivere nella lingua, che vive nella bocca del popolo presente, od iff quella, con la quale ha scritto il Petrarca, e'l Boccaccio: e per alcude ragioni Giuliano de Medici aveva conchinso, che era da scrivere per noi nella lingua, che vive nella bocca del popolo presente; e Carlo Bembo nel principio del suo ragionamento, in rispondendogli, senza parlare del punto della quistione proposta, favelfa, si come Giuliano avesse affermato, e Conchiuso "che si dovesse scrivere nella lingua del volgo, o de ciarlatori, e nega-

i quali odiano la favella vile del volgo, sì come vergognosa alla città; e alcuni di loro non bene la 'ntendono tutta. Poi inquanto il Bembo dice, che Virgilio si allontana dalle usanze del popolo, se egli poco appresso non accompagnasse i Prosatori coi Poeti in ciò, che gli uni e gli altri non solamente si sono dilungati dal parlar del volgo, ma ancora dal parlare del popolo, io crederei, che parlando di Virgilio allontanato dalla lingua del volgo e del popolo

polo del suo secolo, gli volesse concedere, e attribuire questa così fatta allontananza, per cagione di grandezza, la quale pare, che Aristotele conceda pure per ciò al Poeta Tragico; cioè una certa lontananza limitata, e tanta, quanta bastasse per generare la debita grandezza: ma poiche l'assegna oltre misura smoderata, non pure a Virgilio, e agli altri Poeti, ma a' Prosatori ancora; io mi avveggo, che egli parla di una lontananza molto più ampia di quella, che permette Aristotele al Poeta Tragico, per apparer grande, o magnifico: e peravventura parla di una tanto ampia, che non si dee, nè può comportare in Poeta niuno Tragico, o non Tragico che si sia, e molto meno in Prosatore: conciossiecosachè, se non ci vogliamo partire dalla verità, scrivere non sia altro, che rappresentare il parlare del popolo, secondo nondimeno, che si trova più ordinato, e degno, e conveniente nella maniera delle persone simili allo scrittore. Ora come si potrebbe sostenere, e leggere un Poeta, non che un Prosatore, che mescolando parole forestiere, e modi di dire forestieri tra le sue scritture, e trasportando in non usata maniera le parole proprie, e disordinandole, si allontanasse in tutto, o ancora in gran parte dal parlare usitato da quelle persone del popolo, tra le quali esso Poeta, e Prosatore è da riporre, o ne rassomiglia alcuna parlante, secondo la ragionevole convenevolez-

va? Ancora vil Bembo dice che la lingua delle scritture non dee a quella del popolo accostarsi se non inquanto accostandovisi', non perde gravità, non perde grandezza; e mostra di non sapere, che l'acr costarsi con le scritture , o lo scostarsi dalla lingua del popolo, non opererame gravità, nè leggerezza; ma l'accostarvisi opererà, per così dire, nostralità, e lo scostarsene opererà, per così dine, barberisimo, o altra simil cosa. Egli è benavero. che ci sono alcune maniere di dire, e di ordini, e certe parole antiche, o nuove, o forestiere, le quali, perchè si usano rade volte dal popolo, operano, in parlare, gravità; e usate rade volte opererannola parimente nelle scritture; non perche si scostino dal parlare del popolo, ma perchè, non essendo in continuo uso, pare che se ne scostino. Ma di ciò non intende il Bembo. Oltre a quello, che si è veduto infino a qui, veggiamo anche, dove ci conduce questa ragione Bembesca. Se altri sorive secondoche parla il popolo, piacerà al secolo suo: ma perchè dee cercare di piacere agli altri secoli ancora dia cui lingua ignora, quale debba essere; adunque, soggiugne egli, dee scrivere in lingua suche non si confaccia col parlare del secolo sue. E io direi; adunque dee prima cimparare Parte dello indovinare, e poi scrivere in quella lingua, che avrà indovinato doversi usare, e piacere ne secoli futuri: e se egli

sauche le lingue non si mutano co secoli. non sarà male, che faccia più esempli lo scrittore delle sue scritture in ciascuna linguas di ciascun secolo futuro, acciocchè possa piacere a tutti o non troyando chi gli nsegni l'arte dello 'ndovinare, e per conseguente non sapendo come appunto si debba scrivere per piacere a secoli futuri dee, seguendo il dovere, scrivere in quella lingua, che può più verisimilmente servire a più secoli, la quale senza fallo sarà quella del presente secolo più tosto, che alcun'altra de passati; veggendo noi per esperienza, che le lingue di continuo sono più simili alle prossimamente passate, che alle passate anticamente. Laonde quella del secolo vegnente prossimamente, sarà più simile a guella del nostro secolo, che ad alcuna altrande passati; e per conseguente sara meglio intesa, e più cara avuta. Ora, secondo il Bembo!, Virgilio, Cicerone, Omero, Demostene, il Petrarca, e'l Boccaecio non iscrissero secondo la lingua dei popoli de secoli loro, e piacquero a secoli loco; sì come testimoniano le istorie: adunque non sarebbe vero quello, che egli presuppone tuttavia, che lo scrivere secondo il parlare del popolo procacci grazia appo il popolo allo scrittore; e che lo scostarsene gli procacci odio. Ma se i predetti autori non iscrivevano nella lingua de popoli de secoli loro ; adunque in quale scriverano? Certo o scrivevano nella passata, o

nella futura, o in una particolare. Ma nella passata non iscrissero essi; veggendosi questo apertamente, per la differenzia, che è tra gli scrittori de secoli passati, e loro, trattine nondimeno Omero, del quale non pare, che si trovi Poeta più antico a' nostri dì, o Demostene, di cui gli scrittori Ateniesi, che sono appresso noi, sono poco più antichi; ed esso Bembo il confessa in Cicerone, in Virgilio, nel Petrarea ; e nel Boccaccio poco appresso. Nè parimente scrissero nella futura; non essendo stati indovini; e apparendo manifestamente ciò esser falso. Ne ultimamente scrissero in una lingua loro particolare, che questa sarebbe una stoltizia troppo grande da dire; e'I parlare di una particolare non si dee, nè può chiamare parlare, o ancora di alguanti, ma più tosto si può, e si dee chiamare o zifra, o cosa simile. Ora io potrei anche più priemere il Bembo, dicendo; che egli pure afferma, che i predetti scrittori Virgilio, e Cicerone, il Petrarca, e'l Boccaccio hanno scritto col parlare della loro età; cioè, come interpetro io, col parlare del popolo del loro secolo, in queste parole: Non dovea Cicerone, o Virgilio, lasciando il parlare della loro età, ragionare con quello di Ennio, o di quegli altri, che furono più antichi ancora di lui; perciocchè essi avrebbono oro purissimo ; che delle preziose vene del loro fertile, e fiori-Plating of war in the state of the

che perché si vede il Boccaccio instutto !! corpo delle composizioni sue essere così di belle figure di vaghi modi, te dal popolo non usati ripieno, maraviglia non è, se egli ancora vive, e lunghissimi secoli viverà. E io dico, che io non credo, che la vita de' libri proceda dalla scelta delle parole; e oltracció non credo, che proceda dalle vaghe figure à tempo usate insieme con la scelta delle parole: ma credo bene, che mantenendosi in vita una lingua per altri rispetti, le predette cose operino, che i libri scritti nella predetta vivente lingua, quando sono per altro tollerabili, non sieno disprezzati. Mentre adunque s'intenderà la lingua, nella quale scrisse il Boccaccio, non ha dubbio, che e per quelle parti, che egli ha perfette, e per alcune altre; sarà letto, e viverà. Ma se avvenisse, che la lingua predetta più non si parlasse, mè s' intendesse; io non credo, che le predette cose con tutta la perfezione fossero sufficienti a porgere a suoi libri spirito di vita. Poi dice il Bembon che quegli scrittori nelle altre lingue, a qualice statos hisogno per conto delle materie, delle quali essi seriveano, hanno alle volte poste le voci del popolo nel campo delle loro scritture; sì come sono stati oratori, o compositori discommedie , or pure discose ; che al popolo dirittamente si ragionano. E jo dicol che quantunque il favellatore alcuna, volta ragioni a grandissimo numero di ascoltatori,

e alcuna volta a mezzano, e alcuna volta a picciolo; non veggo percio, come debba usare parole de volgo riponendosi il favellacore nel numero di coloro, che parlano nobilmente a quali assai meno fa bisogno introducre a ragionare altrui, e spezialmente con lingua vile, che non faceva al Boccaccio nelle sue novelle: il che si vede essere stato ossirvato da Demostene . e da Gicerone . convinendo sempre loro conservare la nobile qua condizione. Mandall'altra parte non viggo, come il Poeta Comico possa schifare il parlar vile, menando per lo più in pilco persone vili; la condizione delle quai si falsificherebbe, se loro si attribuissero atti, o parole nobili : quantunque sia costretto a usare alcuna volta il parlar nobile, cioè quando mena in palco alcun cittadino nobile. Le quali cose se furono mandate i effetto, e pienamente osservate da Aristofane, te da Terenzio, essi sono da lodare; ma se fecero altramente, non crederei, che le ragioni del Bembo gli potessero difendere da hiasimo. Appresso il Bembo fa due schiere di scrittori, l' una, che sia intesa dal popolo , e l'altra , che non sia intesa: e io non veggo ragione alcuna, perchè una parte degli scrittori debba scrivere in lingua intesa dal popolo; e un'altra parte non sia tenuta a far cio Perciocche sensionrova lettore per quella parte, che non è tenuta la scrivere in lingua non intesa dal popolo ; perchè non si

troverà ancora per l'altre parte, quando scrivesse parimente in lingua non intesa dal popolo? Mas se mi si diesse: una parte degli scrittori scrive maurie, delle quali è capace il popolo, come sono commedie. e istorie; e perciò conviete, che le scriva in lingua intesa dal popdo e ciò viene a dir nulla; conciossiecosame il popolo sia capace di simili materie, quando sono scritte in lingua non intesa da lui, e con tutta la sua capacità ne sta sezza. Se altri vuole rappresentar commedie linanzi al popolo, o raccontare al popole istoria; al popolo sarebbe di necessità, che le commedie, e le istorie fossero profferte in lingua intesa dal popolo: altrimenti non prenderebbe atile, o diletto niuno. Ma la scrittura delle commedie, e delle istorie, non è sottoposta a questa necessià, che il popolo le 'ntenda; potendo trovire lettore intendente senza il popolo. Ancora conchiude il Bembo per cosa vera, che sono de favellatori lodati, che parlando a' Giudici, e al popolo, usano lingua si intesa da Giudici, o dal popolo, ma non usata già da Giudici, o dal popolo. La qual conclusione non posso approvare; perciocchè già noi abbiamo conchiuso, che grandissima differenzia ha ora, ed ebbe già tra il parlare, e lo scrivere d'Italia: perciocche tuttiegl' Italiani uomini scrissero anticamente nel puro latino, e novellamente scrivono nel puro toscano; ma parlarono già, e parlano ora

secondo la lingia natia della patria loro e vogliono attenamente essere ascoltati ; perciocche non : cosa, che dispiaccia più o tanto nel Diciore a Giudici, o al popolo ascoltatore, manto fa lo schifare la favella comune, popolare. Adunque non basta al popolato Dicitore a favellare in lingua intesa di Giudici, o dal popolo; ma conviene, ch favelli ancora in lingua usata da loro. Ne credo io, si come crede il Bembo, che sa lecito al Dicitore così fatto a trovare paole nuove; salvo se non sono tirate, e orginate dalle usitate. Ne parimente credo i, sì come crede il Bembo, che gli sia liito a trapporre nella sua diceria parole infomate di nuovo sentimento; salvo se non si chiamasse nuovo sentimento quello, ae per figure ricevute, e approvate si è gii conceduto ad altre parole, e perciò tasportandosene l'uso in altre parole, si ptrebbe più tosto dinominare antico, che nuovo. Nè medesimamente credo io. si cme crede il Bembo, che gli sia licito a piliare parole da altre lingue, salvo se nonfossero intese, e in parete usate dal popos. Nè credo io anche, sì come crede il Benbo, che gli sia licito a potere usare più un modo, o una figura di dire nuova al popolo. Ora stando la cosa così, non pu il Bembo mostrare, che allo scrittore sia icito l'allontanarsi dalla lingua del popolo per ció, che è, secondo "Ini licito al Diciore lodato l'allontanarse-

ne; non essendo vero pehe il Dicitore lous dato se ne possa allontanze. Ancora dice il Bembo, che infiniti scrittri sono, a quali non fa mestiero essere intesi dal volgo." E io dico domandando, quali sono questi infiniti scrittori, a quali no faccia mestie. re essere intesi dal volgo Certo il Bemobo non intende di altri, ce degli scrittori delle scienzie, e delle arti, i quali non so già, se sieno, o possano essere infiniti; ma so bene che la linga Vulgare tanto celebrata dal Bembo non ne ha nitino, te la gloriosa lingua Latina non si può con verità vantare, se non di verne pochissimi? Ma lasciando ciò da parti stare, domando, q che cosa nocerebbe a predetti autori se fossero intesi dal vogo o che cosa giova loro il non essere ntesi dal volgo; in guisa che lo rifiutino, e scaccino da loro componimenti? Io vego bene, che alus popolo non farmestiere li leggere la cumo libri, delle materie de cali non essendo esso capace, ne intendende, perderebbe il tempo inutilmente legendogli Ora se secondo il Bembo è da onchiudere, che perche il volgo non intede certe materie di libri , quali sono scenzie , e varti , siov debbano scrivere simili lbri ancora in lingua non intesa dal poposi, avverra, che 4 9 libri, i quali per la matera non erano in 2008 tesi dal popolo, non potanno essere intesi da lui per la materia ; per la lingua; e que el municipal de proces

in questa guisa diverranno malagevolissimi a essere intesi dal popolo per due cagioni, e malagevoli a essere intesi dagli scienziati per una cioè per la lingua diversa da quella del popolo: e ci converrà dire, che Platone con molti altri abbia fatto male a scrivere la Filosofia in Lingua Ateniese. cioè nella lingua del popolo suo, e del secolo suo. I cui libri per la lingua non sono punto difficili, perciocchè ella è popolaresca, ma per la materia: sì come ancora gli ammaestramenti del cultivamento della Villa datici da Virgilio non erano peravventura intesi dal popolo a' suoi di, non per cagione della lingua, ma per cagione della materia non popolaresca, sì come quella, che conteneva sorgimenti, e cadimenti di stelle, e trattava le cose strettamente sì come sta bene a insegnatore di arte fare. A' quali 'nsegnamenti egli 'nvita i contadini, e confortali ad apprendergli; ma invita, e conforta tali contadini, quale era egli, e gli altri bene intendenti, e atti a comprendere simili ammaestramenti, e insieme vaghi, di coltivare la villa. Ora fu proposta la questione; se lo scrittore dovesse scrivere nella lingua del secolo suo o in quella del secolo degli autori antichi; e soggiugne il Bembo, che, conciossiecosache paja, che colui, il quale scrive nella lingua del secolo suo, lo faccia per compiacere al popolo, e per conseguente per essere egli lodato dalla moltitudine; che la

moltitudine non è quella, che doni la gloria, e'l grido ad alcuno scrittore, ma sono alcuni pochi scienziati di ciascun secolo. Laonde, attenendoci noi alle sue parole, potremo stabilire una conclusione. che non fu mai, nè sarà mai da scrivere per lo scrittore in lingua del popolo del secolo suo; non potendo avere quindi veragloria. Sicchè il Petrarca, e'l Boccaccio, che serissero, secondochè alcuna volta pare affermare il Bembo, nella lingua del popolo del secolo loro, non sarebbono da commendare, nè parimente i più antichi, che fecero ciò, infinattantochè si pervenga a quegli scrittori, i quali furono al cominciamento del mondo, che altresì non fecero bene : poiche, senza fallo, scrissero con la lingua del popolo del secolo loro, non potendosi essi alzare a niuna altra passata. Ma posto ciò dall' un de' lati, presuppogniamo quello essere vero, che disputandone, si potrebbe, se non dimostrare esser falso, almeno rendere dubbioso, cioè, che la moltitudine non sia quella, che dona il grido, e la gloria, quanto è alla lingua, ad alcuno scrittore, ma alquanti pochi scienziati di ciascun secolo; perche non si dee per lo scrittore scrivere nella lingua del popolo suo? Perchè non possono i pochi di un secolo solo scienziati, cioè i pochidel secolo dello scrittore, senza i pochi di ciascun secolo scienziati, giudicare, se la scrittura dello scrittore si accosti alla lingua del secolo dello scrittore, e suo, o se ne scosti; poiche, secondo il Bembo, sono migliori giudici, che non è la moltitudine de' libri. Nè veggo jo ragione niuna, perchè si rimetta questo giudicio a' pochi scienziati di ciascun secolo, trattine i pochi scienziati di quel secolo, nella lingua del quale scrive lo scrittore, a cui a buona equità si può concedere il predetto giudicio; potendo essi paragonare la scrittura con la lingua del popolo viva, e darne perciò giusta sentenzia. Ma i pochi scienziati di ciascun secolo futuro come potranno paragonare la scrittura con la lingua del popolo, che già è morta, se vi sia confacevole o no? Ma peravventura si troverebbe persona, che non reputasse ben vero, che pochissimi scienziati ancora del secolo dello scrittore dovessono essere stimati migliori, che la moltitudine, quanto è alla lingua, per fare nascere gloria e grido agliscrittori: perciocchè coloro del popolo possono men dirittamente giudicare della purità della lingua popolare, che più degli altri vanno attorno, o più degli altri leggono libri di lingue diverse dalla loro natía: conciossiecosache questi tali si avvezzino a lungo andare, dimenticandosi la loro, alle lingue antiche, o moderne, diverse, e forestiere, e meno riconoscano la proprietà della sua; che non fanno coloro, che usano meno con persone folestiere, o in con-Bembo Vol. X. - 17

258 trade forestiere, e meno leggono i libri scritti in lingue diverse, i quali sentono qualunque minima differenza, che è tra la loro lingua, e l'altrui. Adunque pare, che debba saper meglio giudicare la moltitudine, se la lingua sia pura, o non pura popolesca, nella quale abbia scritto lo scrittore, che non sapranno alcuni pochi scienziati, i quali non sono potuti divenire tali, senza essere stati fuori della patria loro, e, avere apparate lingue diverse dalla loro, e. avere usato co forestieri. Ancora il Bembo dice: E adunque da scriver bene più che si puo: e nondimeno qui non si tratta, se si debba scriver bene o male; ma si tratta in quale lingua si del ba scrivere; la quale eletta e stabilita, se altri vi scriverà, quanto è a ciò, scriverà bene, e se altri non vi scriverà, quanto è a ciò, scriverà male. Appresso, avea Giuliano de Medici tentato di provare, che per noi non era da scrivere nella lingua de secoli passati, ma in quella del presente per molte ragioni, al-cuna delle quali il Bembo tralascia, scnza deguar di darle risposta, e ad alcuna si sforza di rispondere, come fa a questa; che scrivendo noi nella lingua del secolo passato, si potrebbe dire, che noi scriver volessimo a' morti più cho a' vivi. Ora egli le dà quattro risposte, tre delle quali hanno vista di argomento sforzante, e si crede egli con esse di provare, che scrivendo nella lingua del secolo passato, non iscri-

viamo a morti: ma dall' altra parte, scrivendo noi in quella del secolo presente, scriviamo a morti; conciossiecosache per quella lingua saremo letti, e per questa non saremo letti, e postochè fossimo letti, non saremo letti, se non dal volgo; la dove per quella saremo letti da scienziati. e postoche per questa fossimo ancora letti da scienziati, si come per quella, le nostre scriture non dureranno più, che si saranno le prime carte; la dove per quella le nostre seritture dureranno in perpetuo scrivendosi di tempo in tempo nuovi esempli, o stampandosi più volte. Di che io non veggo prova niuna. Perciocche, se altri e ascoliato volentieri in una lingua, perche non dee ancora esser letto volentieri in quella medesima lingua? Se altri è ascoltato da scienziati, e da nobili in una lingua; perchè non sarà ancora letto da scienziati, e da nobili in quella medesima lingua? Se le scritture di coloro, che scrissero nella lingua del suo secolo non perirono con le prime carte, contuttoche allora non fosse trovata la stampa; perchè si dee giudicare, che debbano perire con le prime carte quelle scritture, che saranno scritte mella lingua del nostro? Poi soggiugne la Quarta risposta, che si come la lingua Latina trova ancora lettori, e si può dire essere scritta a vivi, ancorache sieno morti coloro, che la parlavano; così si può dire,

260 che chi scrive nella lingua del Boccaccio scriva a' vivi. Ora quanto sia questo esemplo ben provante la intenzione del Bembo a veggaselo egli. Io per me non son ben certo, che la lingua del secolo del Boccaccio sia per trovare lettori, quando saranno morti coloro, che la parlano ancora quasi tutta interamente, e naturalmente la ntendono: si come la lingua Latina trova, e troverà sempre, e per tutto, molti lettori per molti rispetti, i quali cessano nella lingua del secolo del Boccaccio. Appresso, la risposta, che dà Messer Federigo Fregoso di non volere aggiugnere nulla alle cose dette da Carlo Bembo, forse per ciò, che aggiugnere non si può sopra il vero, non è convenevole; conciossiecosachè sopra il vero si possano aggiugnere argomenti e necessari, e verisimili, e falsi; ma bisognava rispondere, che così manifestamente cra stata dimestrata la verità, che per manifestarla più chiaramente, non faceva mestiere, che vi si aggiugnesse altra prova. Ultimamente ponga mente il Bembo come si convenga indurre Giuliano de' Medici a dire queste parole: Nè io altresì voglio dir più oltra; posciachè o la nuova Fiorentina lingua, o l'antica, che si lodi maggiormente, l'onore in ogni modo ne va alla patria mia; se il Boccaccio, e'l Petrarca, come egli di sopra afferma in alcun luogo, crissero in Lingua loro particolare, e non nella Fiorentina. Ora tempo è da dire il

parer nostro nella proposta questione, la quale è; in qual lingua di qual secolo si debba per noi scrivere. Ma perchè al presente alcuni sono fermati di volere scrivere in lingua Latina, e altri di volere scrivere in lingua Vulgare (nè qui di nuovo ditermino, chi faccia meglio, o peggio di loro, rimettendomi a quello, che si è ragionato) favelleremo prima di coloro, che vogliono scrivere latinamente, e poi di coloro, che vogliono scrivere volgarmente. Adunque per sapere, in lingua di qual secolo diterminatamente si debba scrivere in Latino, è da por mente, che la lingua del secolo di Cicerone, e di Virgilio non fu più bella, che si fosse quella del secolo di Ennio di alcuni altri, che furono avanti a quello di Ennio, o quella del secolo di Tranquillo, e di Stazio, o di alcuni altri vegnenti appresso, perchè Cicerone sia stato più lodevole Ritorico di ogni altro di qualunque secolo, e parimente Virgilio più lodevole Poeta di ogni altro di qualunque secolo; salvo se non si mustrasse, che le cose, che sogliono., e possono far bella una lingua per natura, si trovassero essere in maggior numero , e più lodevoli in quella del secolo di Cicerone, che nelle altre degli altri secoli: e ciò possono essere, generalmente parlando, dovizia di molte parole, parole significanti distintamente le cose, o i concetti della mente nostra, distinzioni di tempi, di casi, di sessi, di numeri dimostran-

tisi col vocabolo piacevolezza, o gravità de vocaboli per cagione di lettere vocali e consonanti riempienti i corpi de vocaboli. e altre simili cose. Ma questo goso non si trovarono ne in maggior numero, ne più Indevoli nella lingua del secolo di Cicerone. che nella lingua degli altri secoli : anzi in parte quella del secolo di Cicerone n'ebbe minor numero, nè punto l'ebbe più lodes voli. Adunque non dee essere la lingua del secolo di Gicerone, e di Virgilio reputata più bella di quella degli altri secoli : ne Seneca: Tranquillo, Lucano, e Claudiano, e tutti guegli ascrittori, che furono dopo l'età! di Augusto, avrebbeno più lodevolmente per questo o prosato, o verseggiato, se ciò avessono fatto con la lingua del secolo di Cicerone, e di Virgilio: ma se per altro avessono fatto più lodevolmente o no, apparirà la verità da quello, che diremo poco appresso. Ora quando noi domandiamos in lingua di qual secolo dobbiamo scrivere, avendo noi stabilito di volere scrivere latinamente, per saperne la verità, dobbiamo considerare, che lo ntendere no l'usanza del lettore, non ci dee più for piegare a un secolo, che a un altro ; sì come pare, che lo ntendere, e l'usanza dello ascoltatore fas piegare il dicitore a usare più la lingua di un secolo, che di di un altro: conciossiecosache il lettore intenda le lingue Latine di tutti i secoli ugualmente Ne parimente ci deo far piegare più in

ema, che in un'altra parte, l'esserci più naturale una lingua di un secolo, che un'altra di un altro; convenendoleci imparare tutte con istudio, se le vogliamo sapere; o l'onor, che siamo tenuti a portare pir cad una lingua; che ad un'altra: essendoci tutte natie, o forestiere ugualmente : conciossiecosache tutte sieno state natie della Italia , e adoperate nelle contrade Italianes ed essendoci tutte presenti, o lontane ugualmente : conciossiecosache, essendo esse già morte, molti secoli sono, non se ne intenda più una, che un'altra naturalmente, ne se ne usi più una preheroan altran in parlando. Laonde seguitas che tatte le lingue Latine di tutti i secoli per gli dibri, che ve le presentano, e spezialmente per d'as gio della stampa ne presenti tempi, e in ogni luogo intendendosene cost una; come an altra , sottentrano in luogo di luna lingua sola, che s'intendesse, e si usasse da sutco il mondo. Perlaqualcosa pare, che coloroge i quali hanno a questi tempi adoperaté tutte le lingue Latine mescolate insieme, Aon sieno tanto da biasimare, come altri stimula Che quantunque non possa salcuno per corso naturale essere vivuto pogniamo al tempo di Ennio, e al tempo di Ciceros ne, in guisa che possa aver parlata l'una lingua, e l'altra l'es per conseguente scrittal e perciò vogliano alcuni costringere lo scrittore del tempo presente ad accostarsi alla lingua di un secolo solo, acciocche

264

non nascesse questa sconvenevolezza repue: tata impossibile nella mente umana: none. dimeno le lingue Latine non sono ora daessere considerate come parlate, o intese già dalla Italia naturalmente ne tempi passati; ma come scritte, e intese ora artificialmente, e con molto studio ne' tempi presenti. da tutto il mondo: il che opera, come dicemmo, che debba essere reputata una lingua sola. Adunque tutte le lingue di tutti. i secoli sono oggi una lingua sola. Ma se le predette lingue si usassero oggi in Italia. distintamente, pogniamo quella del secolo di Ennio in una parte d'Italia, e quella del secolo di Cicerone in un'altra, e quella del secolo di Tranquillo in un'altra, e così si facesse delle altre, e si domandasse in quale si dovesse scrivere per un forestiere; senza fallo si risponderebbe, poichè più bellezza non si trova in una, che in un'altra, che si dovrebbe scrivere in quella, che è stata dagli altri forestieri adoperata, e che già si trova in possessione delle scritture de forestieri. La quale senza dubbio è quella del secolo di Cicerone; perciocche da che si diede principio allo, scrivere Latino, dopo la morte della lingua Latina, il qual principio si crede essere stato dato da Francesco Petrarca : quasi tutti gli scrittori, quanto hanno comportato le forze del loro ingegno, sempre hanno rassomigliata la lingua del secolo di

Giocrone, la quale essi peravventura reputaron più bella delle altre, non per le bellezze proprie, ma per le straniere, le quali sono gli ornamenti ritorici, e i sentimenti più lodevoli, che si trovano più negli. autori di quel secolo, che negli autori degli altri. Nè è da maravigliarsi, che io voglia, che si scriva nella lingua, che si trova in possessione delle scritture, e spezialmente essendo la lingua stata Italiana; poichè per questa medesima ragione la Italia, tutta anticamente scrisse nella lingua Romana Latina, e novellamente scrive nella Toscana Vulgare, come dicemmo addietro. Ma se domandiamo in lingua Vulgare di qual secolo dobbiamo scrivere, cioè o in quella del presente, o in quella di un altro de' secoli passati; è, da rispondere, che persona Italiana, si come non può con buona pace della sua contrada scrivere in lingua forestiera, come è stato conchiuso di sopra; così medesimamente non può scrivere in lingua di alcunsecolo passato con buona pace del suo secolo, al quale è tenuto a procacciar tutto l'onore, che può. Senzachè io non veggo, come altri possa in lingua di secolo passato accostarsi agli scrittori del predetto secolo, non che gareggiare con loro, o avanzargli in quello, che è proprio dello scrittore, e onde propriamente gli dee nascere lode, cioè negli ornamenti ritorici delle parole; non potendo altri, come dicemmo ancora di sopra, saper pienamente quali

fossero de parole vili, o non vili a tempi passati, la antiche o le moderne, le mo strali , o le forestiere, e le altre maniere di parole raccolte da noi assai diligentemente nell'esaminazione delle cose scritte nel libro quarto di Cajo Erennio: senza il do noscimento delle quali distinto non ne può essere uso commendabile. Perciocche que ste differenze si conoscono solamente per l'uso del popolo parlante, e non per gli libri nelle lingue mutate in tutto, o in parte; i quali libri in questa parte tanto deono essere reputati buoni e lodevoli, quanto per la testimonianza degli uomini dels suo secolo sono approvati, e non più Al-1 trimenti non veggo ; come possano essere legittimamente giudicati, mancandoci il paragone da far questo giudicio, cioè la line? gua vivente del popolo. Perlaqualcosa nono dovevano Seneca , Tranquillo , e gli altri di quel secolo, che l'amarono più, secondo Daffezione naturale, che quello di Cicerone, sì come Cicerone aveva altresi più amato il suo, che quello di Ennio, e che non volevano ciecamente usare gli ammaestramenti ritorici delle parole, si come Cicerone ancora non gli aveva voluto usare, da quali speravano il debito onore, quando gli avessero usati bene, lasciando la lingua del secolo suo, darsi a serivere in quella del secolo altrui. Ma appresso 💯 chi negherà; che gli scrittori non sienos per lo più costretti a scrivere come parlang ciod come parla il secolo loro & Perciocche le loro scritture deono operar quello appunto, che opererebbe il parlare. U che non potrebbono fare, se non fossero in tutto simili al parlare, per la nobiltà del quale sono gli scrittori chiamati agli ufici, e alle dignità, cioè a dettar lettero per signori, e per comuni, e a comporte dicerie, e a significar novelle, e a far pocmi, e simili cose, per premi delle quali sono elevati a gradi di onore, e divengono ricchi. Laonde, veggendosi riuscire utilitàs a gloria di ciò, ed essendovi già abituati ne saprebbono, ne potrebbono, ancorache fossero forniti di più sublime ingegno, postochè volessero, scrivere in lingua del secolo passato. Adunque questa dee essere reputata conclusione verissima, che chi cerca onore per cagion di ornamento di parole; e vuole esser caro, e adoperato per cagion di nobile scrittura pon dee scrivere; na può in lingua di altro secolo, che del suo. Ma chi non cerca di procacciarsi gloria da questa parte, contentandosi di quella , ches gli può venire principalmente dalla materia. dec serivere in lingua, che per argomenti verisimili si abbia da diffondere in molti paesi, e a molti secoli, come nella Latina, o nella Greca, o nell' Ebrea, o ancora in quella del secolo del Boccaccio; se verisimilmente possiamo immaginarci, che essa abbia distempo, esdi luego a gareggiare con le tre lingue predette, o pure in quella di altro secolo, della quale altri altrettanto si possa promettere.

## Giunta (14).

Inquante Carlo Bembo dice così fatte parole: Pensaste di scrivere alcuna volta con quella lingua, con la quale ragionate sempre; si diparte da quello, che prima voleva, cioè, che si scrivesse con la lingua. del secolo del Boccaccio, non che concedesse che si scrivesse con quella del secolo presente de tanto meno con quella che parlava sempre lo Strozza, che doveva essere lingua Ferrarese. E inquanto Ercole Strozza soggiugne queste altre parole: Iomuterei sentenza, udendo le vostre ragionis di necessità il ragionamento de'libri seguenti, se si dovesse accostare a queste parole, dovrebbe rinnovare la disputa già fatta, cioès. se si debba scrivere in lingua Latina, o Vulgare. Ora, quantunque il Bembo abbia di sopra detto, che la lingua Toscana antica sia migliore della moderna Toscana; non seguita perciò, che alcune parti della moderna non possano essere migliori di aleune dell'antica: perciocchè si può considerare il megliore, avendo rispetto in generale al tutto, e non in ispeziale ad alcuna parte. Ma sì come, senza pruova, il Bembo affermò, che la lingua Toscana antica era migliore, generalmente parlando, della moderna; così, senza pruova, afferma pure, che la moderna non abbia, spezialmente parlando, alcuna parte migliore di alcuna parte dell'antica. Ma perchè il Bembo biasima il mescolamento delle parti migliori della lingua antica Toscana, e delle parti migliori della moderna allo scrittore del secolo presente con così fatto argomento, che il men buono aggiunto al migliore, non lo può far migliore di quello, che egli è, ma men buono sì il fa egli sempre; intendendo il Bembo per men huono, le parti della lingua moderna migliori. e per lo migliore le parti migliori dell'antica: altri potrebbe, approvando il biasimo del predetto mescolamento, e usando quella medesima forma di argomento, quasi bessandosi del Bembo, dire il contrario: cioè, che le parti migliori della lingua Toscana moderna sono il migliore, e le parti migliori dell'antica sono il men buono; conciossiecosachè le parti, contuttoche sieno le migliori dell'antica, sieno da fuggire, e da essere reputate ree allo scrittore moderno, secondochè insegnano tutti i maestri in rettorica, sì come disusate; altrimenti non si potrebbono con ragione nominare parti di lingua antica, se fossono in vigoroso uso. Sicchè non è da mescolare il men buono col migliore, per migliorare il migliore; che ciò non avverrebbe mai per simile mescolamento: e quindi nascerà una conclusione, che la lingua moderna sola è da seguitare per gli scrittori del secolo nestro; la qual conclusione è contraria a quella del Bembo, che vuole, che la lingua sola del secolo del Boccaccio sia da essere esercitata dagli scrittori presenti. E alla fine altri si potrebbe maravigliare, come il Bembo, se portava così fatta opinione, quale si sforzava di mettere per vera altrui nel capo, e consigliava gli altri a seguitarla in iscrivendo, tanto se ne allontani ancora in questo volume medesimo; usando molti vocaboli e molti modi di dire, che non sono del secolo del Boccaccio; come altri, ancorache non vi spenda molto studio, se ne potrà ottimamente avvedere: mostrando ne'suoi ammaestramenti e parole una cosa, e nel suo esemplo e uso un' altra.

M. PIETRO BEMBO

la sesere esercitus pegli soli oi so e nota La la lico pari el**egom**on<sup>4</sup> a accordifero p

## MESSER GIULIO

CARDINALE DE' MEDICI

Tib DELLA VOLGAR LINGUA: 10 ...

FOREIGNE CONTRACTOR PARTIE DE L'EST DU LA PRINCIPAL DE SETTE DE L'EST DE SETTE DE L'EST DE L'EST DE SETTE DE L'EST DE L'

PARTICELLA PRIMA. (1)

Due sono, Monsignor M. Giulio (a), per comune giudicio di ciascun savio, della vita degli uomini le vie, per le quali

<sup>(</sup>a) Catechizzano lo Strozza ch' era tutto del Latino. Ragionamento secondo in casa del Bembo al fuoco dopo desinare.

DELLA VOLGAR LINGUA si può, camminando, a molta loda di se con molta utilità di altrui pervenire (1). L'una è il fare le belle e le laudevoli cose; l'altra è il considerare, e il contemplare, non pur le cose che gli uomini far possono, ma quelle ancora, che Dio fatte ha, e le cause, e gli effetti loro, e il loro ordine, e sopra tutte esso Facitor di loro, e Disponitore, e Conservator Dio. Perciecche e con le buone opere e in pace, e in guerra si fa in diversi modi e alle private persone, e alle comunanze dei popoli, e alle nazioni giovamento; e per la contemplazione diviene l'uom saggio e prudente, e può gli altri di molta virtù abbondevoli fare similmente, loro le cose da se trovate e considerate dimostrando. E intanto furono l'una e l'altra per se di queste vie dagli antichi filosofi lodata: che ancora la quistion pende, quale di loro preporre all'altra si debba, e sia migliore. Ora se alle buone opere, e alle belle contemplazioni la penna mancasse, nè si trovasse chi le scrivesse, elle così giavevoli non sarebbono di gran lunga, come sono. Conciossiecosache, essendo loro tolto il modo del potere essere da tutte genti, o per molti secoli conosciute; esse nè con l'esemplo gioverebbono, nè con l'insegnamento, se non in picciola e menomissima parte, a rispetto di quel tanto, che far possono con la memoria, e col testimonio degl' inchiostri; a' quali, quando elle state sono raccomandate con vaga e leggiadra maniera, non solo gran frutto rendono, maancora maraviglioso diletto apportano alle umane menti, vaglie naturalmente sempre d'intendere, e di sapere. Perlaqualcosa primieramente da quelli di Egitto infinite cose si scrissero, infinite poscia da' Fenici, dagli Assiri. da'Caldei, e da altre nazioni sopra essi. Infinite soprattutto da' Greci, che di tutte le scienze, e le discipline, e di tutti i modi dello scrivere stati sono grandie diligenti maestri. Infinite ultimamente da' Romani, i quali co' Greci gareggiarono della maggioranza delle scritture; istimando peravventura, sì come nelle arti della cavalleria, e del signoreggiare fatto avean, di vincernegli così in questa; nella quale tanto oltre andarono, che la Latina lingua n'è divenuta tale, chente la vediamo. E ora, Monsignor M. Giulio, è a questi ultimi secoli successa alla Latina lingua la Volgare; ed è successa così felicemente, che già in essa non pur molti, ma ancora eccellenti scrittori si leggono e nel verso, e nella prosa. Perciocchè da quel secolo, che sopra Dante infino a esso fu, cominciando molti Rimatori incontanente sursero, non solamente della vostra città, e di tutta Toscana, ma eziandio altronde, sì come furono M. Pietro dalle Vigne, Buonagiunta da Lucca, Guitton d'Arezzo, M. Rinaldo d'Aquino, Lapo Gianni, Francesco Ismera, Forese Donati, Bembo Vol. X.

Gianni Alfani, Ser Brunetto Notajo, Jacomo da Lentino, Mazzeo, e Guido Giudice Messinesi, il Re Enzo, lo mperador Federigo, M. Onesto, c M. Semprebene da Bologna, M. Guido Guinicelli Bolognese anch' egli molto da Dante lodato, Lupo degli Uberti, che assai dolce dicitor fu per quella età, senza fallo alcuno, Guido Orlandi, Guido Cavalcanti, de' quali tutti si leggono ora componimenti, e Guido Ghisilicri, e Fabrizio Bolognesi, e Gallo Pisano, e Gotto Mantovano, che ebbe Dante ascoltatore delle sue canzoni, e Nino Sanese, e degli altri, de' quali non così ora componimenti, che io sappia, si leggono. Venne appresso a questi, e in parte con questi Dante, grande e magnifico Poeta, il quale di grandissimo spazio tutti addietro gli si lasciò. Vennero appresso a Dante, anzi pure con esso lui, ma a lui sopravvissero, M. Cino vago e gentil Poeta, e soprattutto amoroso e dolce, ma nel vero di molto minore spirito, e Dino Frescobaldi, Poeta a quel tempo assai famoso ancora egli, e Jacopo Alaghieri figliuol di Dante, molto, non solamente del padre, ma ancora di costui minore, e men chiaro. Segui a costoro il Petrarca, nel quale uno tutte le grazie della Volgar Poesia raccolte si veggono. Furono altresì molti Prosatori tra quelli tempi, de' quali tutti Giovan Villani, che al tempo di Dante fu, e la Istoria Fiorentina scrisse, non è da sprezzare (a): e molto men Pietro Crescenzo Bolognese, di costui più antico, a nome del quale dodici libri delle bisogne del contado in Volgare Fiorentino scritti per mano si tengono. E alcuni di quelli ancora, che in verso scrissero, medesimamente scrissero in prosa, si come fu Guido Giudice da Messina, e Dante istesso, e degli altri. Ma ciascun di loro vinto e superato fu dal Boccaccio, e questi medesimo da se stesso; conciossiecosachè tra molte composizioni sue tanto ciascuna fu migliore, quanto ella nacque dalla fanciullezza di lui più lontana. Il qual Boccaccio, comechè in verso altresì molte cose componesse, nondimeno assai apertamente si conosce, che egli solamente nacque alle prose. Sono dopo questi stati nell'una facoltà e nell'altra molti scrittori: vedesi tuttavolta, che il grande crescere della lingua a questi due, al Petrarca, e al Boccaccio solamente pervenne: da indi innanzi, non che passar più oltre, ma pure a questi termini giugnere ancora niuno si è veduto. Il che, senza dubbio, a vergogna del nostro secolo si trarrà; nel quale essendosi la Latina lingua in tanto purgata dalla ruggine degl' indotti secoli per addietro stati, ch' ella oggimai l'antico suo splendore e vaghezza ha ripresa; non pure, che ragionevolmente

<sup>(</sup>a) Non è da sprezzare. Non contemnendus author, come di Polibio dice Livio,

questa lingua, la quale a comparazione di quella di poco nata dire si può, così tosto si debba essere fermata, per non ir più innanzi. Perlaqualcosa io per me conforto i nostri uomini, che si diano allo scrivere volgarmente; posciachè ella nostra lingua è, sì come nelle raccontate cose nel primo libro raccolte si disse. Perciocchè con quale lingua scrivere più convenevolmente si può, e più agevolmente, che con quella, con la quale ragioniamo? Al che fare, acciocchè maggiore agevolezza sia lor data, io a spor loro verrò in questo secondo libro il ragionamento del secondo giorno tra quelli medesimi fatto, de' quali nel primo si disse.

II. Perciocchè ritornati gli tre, desinato ch'essi ebbero, a casa mio fratello, sì come ordinato aveano, e facendo freddo per lo vento di tramontana, che ancor traeva. dintorno al fuoco raccoltisi, preso prima da ciascun di loro un buon caldo, essi a seder si posero, e mio fratello con esso loro altresì (2). Il che fatto, e così un poco dimorati, cominciò Giuliano verso gli altri così a dire: Io non so, se la gran voglia, che io ho, che M. Ercole si disponga allo scrivere e comporre volgarmente, ha fatto che io ho questa notte un sogno veduto, che io raccontar vi voglio; o se pure alcuna virtù de' cieli, o forse delle nostre anime, la quale alle volte per questa via le cose, che a venir sono, primachè

avvengano, sì come avvenute, usi agli uomini far vedere, se l'ha operato; il che a me giova di credere più tosto. Ma comechè sia, a me parea, dormendo io questa notte, come io dico, essere sopra una bellissima riva di Arno ombrosa per molti allori, e tutta di erbe e di fiori coperta infino all'acqua, che purissima, e alta, con piacevole lentezza correndo, la bagnava. E per tutto il fiume (a), quanto io gli occhi postendere, mi parea, che bianchissimi Cigni si andassero sollazzando; e quale compagnia di loro, che erano in ogni parte molti, incontro al siume, le palme dei piedi a guisa di remo sovente adoperando, montava, quale col corso delle belle acque accordatasi si lasciava da loro portare, poco movendosi, e altri ancora nel mezzo del finme, o accanto le verdi ripe, il Sole, che purissimo gli feria, ricevendo, si diportavano; da'quali tutti uscire sì dolci canti si sentivano, e si piacevole armonia, che il fiume, e le ripe, e l'aere tutto, e ogni cosa d'intorno d'infinito diletto parea ripieno. E mentrechè io gli occhi, e gli orecchi di quella vista, e di quel concento pasceva, un candidissimo Cigno, e grande molto, che per l'aria da mano manca veniva, chinando a poco a poco il suo volo, in mezzo il fiame soavemente si ripose; e

<sup>(</sup>a) Muzio. Non i fiumi Toschi.

78 DELLA VOLGAR LINGUA

ripostovisi a cantare incominciò ancora cgli, strana e dolce melodia rendende. A questo uccello molto onore parca che rendessero tutti gli altri, allegrezza della sua venuta dimostrando, e larga corona delle loro schiere facendogli. Della qual cosa maravigliandomi io, e la cagione cercandone, mi era, non so da cui, detto, che quel Cigno, che io vedea, era già stato bellissimo giovane del Po figliuolo, e quegli altri similmente erano nomini stati come io era. Ma questi in grembo del padre cangiata forma, e nel Tevere a volo passando, avea le ripe di quel fiume buon tempo fatte risonare delle sue voci; e ora ad Arno venuto volea quivi dimorarsi altrettanto: di che facevano maravigliosa festa quegli altri, che sapevano tutti, quanto egli era canoro e gentile. Lasciommi appresso a questo il sonno; laonde io sopra le vedute cose pensando, e al presente stato di M. Ercole per gli ragionamenti fatti jeri traendolene, piglio speranza, che egli da noi persuaso, abbia in brieve a rivolgere alla Volgar lingua il suo studio, e con essa ancora tante cose, e così perfettamente a scrivere, chenti e quali egli ha per addictro scritte nella Latina. Di che io per me sono acconcio a niuna cosa tacergli, che io sappia, della quale esso mi addomandi, come ci disse jeri di voler fare. E medesimamente conforto voi, M. Federigo, e M. Carlo, che facciate; e così insieme tutti e tre ogni

diligenza, che tornare a suo profitto ci possa, usiamo. Usiamo, disse incontanente M. Federigo, nè vi si manchi da verun lato per noi : il che fare tanto più volentieri ci si doverà, quanto ce ne invita il sogno di Giuliano, il quale io per me piglio in luogo di arra; e parmi già vedere M. Ercole, dalle Romane alle Fiorentine Muse passando, quasi Cigno divenuto, nuovi canti mandar fuori, e spargere per l'aere in disusata maniera soavissimi concenti, e dolcezze. Allora disse mio fratello. Se allo scriver volgarmente si darà lo Strozza giammai, il che io voglio credere, M. Federigo, che possa essere agevolmente altresì, come voi credete, che non do men fede al sogno di Giuliano, che diate voi; sicuramente egli non pur Cigno ci parrà che sia, ma ancora Fenice; in maniera per lo cielo nel porterà quel suo rarissimo e felicissimo ingegno. Perchè io il saprei confortare, che egli a a se stesso non mancasse: e io, quanto appartiene a me, ne lo agevolerò volentieri, se sapro, come o quando il poter fare. Voi di troppo più mi onorate, disse a queste parole lo Strozza, che io non ardisco di disiderare, non che io stimi, che mi si convenga. E il sogno di Giuliano veramente soguo è in tutte le altre sue parti ; in questa sola potrebbe egli forse essere visione, che io sia per iscrivere volgarmente a qualche tempo, se io avrò vita; perciocchè da poca ora in qua tanto disìo me ne sento per le vostre persuasioni esser nato; che non sia maraviglia, se io procaccerò, quando che sia, di trarmene alcuna voglia.

III. Ma tornando alle nostre quistion di jeri, per le quali fornire oggi ci siamo qui venuti ; io vorrei , M. Carlo , da voi sapere, posciachè detto ci avete, che egli si dee sempre nello scrivere a quella maniera, che è migliore, appigliarsi, o antica, e de passati uomini che ella sia, o moderna e nostra, in che modo e con qual regola hassi egli a fare questo giudicio, e a quale segno si conoscono le buone volgari scritture dalle non buone; e tra due buone quella, che più è migliore, e quella che meno; e in fine di questa medesima forma di componimenti, della quale si ragionò jeri de presenti Toscani nomini, e voi dite non essere così buona, come è quella, con la quale scrisse il Boccaccio, e il Petrarca; perchè si dee credere, e istimare che così sia (3)? Per questo, se io vi voglio bricvemente rispondere, disse mio fratello, che ella così lodati scrittori non ha, come ha quella. Che perciocchè, come sapete, tanto ciascuno scrittore è lodato, quanto egli è buono; ne viene, che dalla fama fare si può spedito argomento della bontà. Che si come tra' Greci scrittori ne Poeta niuno si vede essere, nè Oratore di tanto grido, di chente Omero, e Demostene sono; nè tra' Latini è alcuno. al quale così piena loda sia data, come a Virgilio si dà, e a Cicerone; perlaqualcosa dire si può, che essi migliori scrittori sieno, sì come sono, di tutti gli altri: così medesimamente dico, M. Ercole, del nostro Volgare avvenire. Che, perciocchè tra intti i Toscani Rimatori, e Prosatori niuno è, la cui maniera dello scrivere di loda e di grido avanzi, o pure agguagli quella di costor due, che voi dite; creder si dee, che le guise delle loro scritture migliori sieno, che niune altre. Oltrachè se alcuno cziandio volesse, senza por mente alla fama degli scrittori, pure da loro scritti pigliarne il giudicio, e darne sentenza; sì si può questo fare, per chi diligentemente considera le parti tutte delle scritte cose, che sono in quistione; e così facendosi, più certa e più sicura sperienza se ne piglierebbe, che in altra maniera. Conciossiecosache egli può bene avvenire, che alcuno viva, il quale miglior Poeta sia, o migliore Oratore, che niuno degli antichi; e nondimeno egli non abbia tanto grido, e tanta fama raccolta dalle genti, quanta hanno essi. Perciocchè il grido non viene così subitamente a ciascuno; e pochissimi sono quelli, che vivendo tanto ne abbiano, quanto si convien loro. Ora le parti, M. Carlo, che voi dite, che da considerar sarebbono, disse lo Strozza, per chi volesse trarne questo giudicio, quali sono? Elle sono in gran parte quelle medesime, disse mio fratello, che si considerano eziandio ne' Latini componimenti:

e queste non fa mestiero, che io vi raccoglia, a cui elle vie più conte sono, e più manifeste, che a me. Delle altre, che non sono perciò molte, si potrà vodere, pure a voi piacerà, che se ne cerchi. lo non voglio, che voi guardiate, M. Carlo, disse lo Strozza, quello che della Latina lingua mi sia chiaro, o non chiaro, che io ne potrei far perdita; e troverestemi in ciò di gran lunga meno intendente, che peravventura non istimate. Nè voglio ancora, che separiate quelle parti della Volgar favella, che cadono medesimamente nella Latina, da quelle che non vi cadono: che egli si potrebbe agevolmente più penare a far questa scelta, che a sporre tutta la somma. Ma io cerco, e di ciò vi stringo, e gravo, che senza rispetto avere alcuno alle Latine cose, mi diciate, quali sono quelle parti tutte, per le quali si possa sopra la quistione, che io dico, quel giudicio fare, e quella sentenza trarne, che voi dite. lo non so già, M. Ercole, rispose mio fratello, se io così ora le potessi tutte raccogliere interamente, le quali sono, senza fallo, molte particolarmente, e minutamente considerate. Ma le generali possono esser queste: la Materia, o Suggetto, che dir vogliamo, del quale si scrive, e la Forma, o Apparenza, che a quella materia si dà, e ciò è la scrittura. Ma perciocchè non della materia, dintorno alla quale alcuno scrive, ma del modo, col quale si scrive, si è ragionato jeri, e ragionasi oggi tra noi; di questa seconda parte favellando, dico, ogni maniera di scrivere comporsi medesimamente di due parti: l'una delle quali è la Elezione, l'altra è la Disposizione delle voci. Perciocche primieramente è da vedere, con quali voci si possa più acconciamente scriver quello, che a scrivere prendiamo; e appresso fa di mestiero considerare, con quale ordine di loro, e componimento, e armonia quelle medesime voci meglio rispondano, che in altra maniera. Conciossiecosachè nè ogni voce di molte, con le quali una cosa segnar si può, è grave, o pura, o dolce ugualmente; nè ògni componimento di quelle medesime voci uno stesso adornamento ha, o piace, e diletta a un modo. Da scegliere adunque sono le voci, se di materia grande si ragiona, gravi, alte sonanti, apparenti, luminose; se di bassa e volgare, lievi, piane, dimesse, popolari, chete; se di mezzana tra queste due, medesimamente con voci mezzane e temperate, e le quali meno all'uno, e all'altro pieghino di questi due termini, che si può. E di mesticro nondimeno in queste medesime regole servar modo, e schifare soprattutto la sazietà; variando alle volte e le voci gravi con alcuna temperata, e le temperate con alcuna leggiera; e così allo 'ncontro queste con alcuna di quelle, e quelle con alcuna delle altre nè più nè meno. Tuttafiata generalissima e univer-

BELLA VOLGAR LINGUA sal regola è in ciascuna di queste maniere e stili, le più pure, le più monde, le più chiare sempre, le più belle, c più grate voci scegliere, e recare alle nostre composizioni, che si possa. La qual cosa come si faccia, lungo sarebbe il ragionarvi; conciossiecosachè le voci medesime o sono proprie delle cose, delle quali si favella, e pajono quasi nate insieme con esse; o sono tratte per somiglianza da altre cose, a cui esse sono proprie, e poste a quelle, di cui ragioniamo; o sono di nuovo fatte e formate da noi; e queste voci poscia cosi divise e partite altre parti hanno, e altre divisioni sotto esse, che tutte da saper sono. Ma voi potete da quegli scrittori ciò imprendere, che ne scrivono latinamente. E se pure avviene alcuna volta, che quello, che noi di scrivere ci proponiamo, isprimere non si possa con acconce voci, ma bisogni recarvi le vili, o le dure, o le dispettose, il che appena mi si lascia credere, che avvenir possa; tante vie, e tanti modi ci sono da ragionare, e tanto variabile, e acconcia a pigliar diverse forme e diversi sembianti, e quasi colori è la umana favella. Ma se pure ciò avviene, dico che da tacere ò quel tanto, che sporre non si può acconciamente, più tosto, che sponendolo macchiarne l'altra scrittura; massimamente dove la necessità non istringa, e non isforzi lo scrittore; dalla qual necessità i Poeti, sopra gli altri, sono lontani. E il vostro Dante, Giuliano, quando volle far comparazione degli scabbiosi, meglio avrebbe facto ad aver del tutto quelle comparazioni taciute, che a scriverle nella maniera, che egli fece:

E non vidi giammai menare stregghia A ragazzo aspettato da Signorso;

e poco appresso:

E si traevan giù l'unghie la scabbia, Come coltel di scardova le scaglie.

Comechè molte altre cose di questa maniera si sarebbono potute tralasciar da lui, senza biasimo, che nissuna necessità lo stringea più a scriverle, che a non iscriverle; là dove non senza biasimo si son dette. Il qual Poeta, non solamente se taciuto avesse quello, che dire acconciamente non si potea, meglio avrebbe fatto e in questo, e in molti altri luoghi delle composizioni sue; ma ancora se egli avesse voluto pigliar fatica di dire con più vaghe e più onorate voci quello, che dire (a) si sarebbe potuto, chi pensato vi avesse, ed egli detto ha con rozze e disonorate; si

<sup>(</sup>a) Quello che dire acconciamente non si potea, et quae desperas.

sarebbe egli di molto maggior loda e grido, che egli non è; comechè egli nondimeno sia di molto. Che quando e' disse:

Biscazza, e fonde la sua facultade,

Consuma, o Disperde avrebbe detto, non Biscazza, voce del tutto dura e spiacevole: oltrachè ella non è voce usata, e forseancora' non mai tocca dagli scrittori. Non fece così il Petrarca, il quale, lasciamo stare che non togliesse a dire di ciò, che dire non si potesse acconciamente; ma tra le cose dette bene, se alcuna minuta voce era, che potesse meglio dirsi, egli la mutava e rimutava, infinattantochè dire meglio. non si potesse a modo alcuno. Quivi trappostosi Giuliano, verso lo Strozza rivolto, disse. O quanto è vero, M. Ercole, ciò, che il Bembo ci ragiona del Petrarca in questa parte. Perciocchè, venendomi, non ha guari, vedute alcune carte scritte di mano medesima del Poeta, nelle quali erano alquante delle sue rime, che in que' fogli mostrava che egli, secondochè esso le veniva componendo, avesse notate, quale intera, quale tronca, quale in molte particassa e mutata più volte; io lessi tra gli altri questi due versi primieramente a questo modo:

Voi, ch' ascoltate in rime sparse il suono Di quei sospir, de' quai nutriva il core.

Poi come quegli, che dovette pensare, che il dire, De' quai nutriva il core, non era ben pieno, ma vi mancava la sua persona; oltrachè la vicinanza di quell'altra voce. Di quei, toglieva a questa, De' quai, grazia; mutò, e fecene, Di ch'io nutriva il core. Ultimamente, sovvenutogli di quella voce Onde, essendo ella voce più rotonda, e più sonora per le due consonanti, che vi sono, e più piena; aggiuntovi, che il dire Sospiri, più compiuta voce è, e più dolce, che Sospir; così volle dire più tosto, come si legge, che a quel modo. Ma voi, M. Carlo, nondimeno seguite. Il quale i suoi ragionamenti così riprese. Molte altre parti possono le voci avere; che scemano loro grazia. Perciocchè e sciolte. e languide possono talora essere, oltra il convenevole, o dense, e riserrate, pingui, aride, morbide, ruvide, mutole, strepitanti, e tarde, e ratte, e impedite, e sdrucciolose, e quando vecchie oltra modo, e quando nuove. Da questi difetti adunque, c da simili chi più si guarderà, a' buoni avvertimenti dando maggiore opera, colui si potrà dire, che nello sceglier delle voci, una delle parti, che io dissi, generali dello scrivere, migliore compositor sia o di prosa, o di verso, e più loda meriti, che coloro che lo fanno meno; quando per la comparazione loro si troverà che così sia. Altrettante cose, anzi più molte ancora si possono, M. Ercole, nella disposizio-

ne considerare delle voci, sì come di parte molto più larga, che la primiera. Conciossiecosachè lo scegliere si fa, una voce semplicemente con un'altra voce, o con due le più volte comparando; dove a dispor bene, non solamente bisogna una voce spesse fiate comparare a molte voci a anzi molte guise di voci ancora con molte. altre guise di voci comporre, e agguagliare fa mestiero il più delle volte. Dico adunque, che sì come sogliono i maestri delle navi, che vedute potete avere in più parti di questa città fabbricarsi (a), i quali tre cose fanno principali; perciocche primieramente risguardano quale legno, o qual ferro, o quale fune a quale legno, o ferro, o fune compongano, cioè con quale ordine gli accozzino, e congiungano tra loro. Appresso considerano quello medesimo legno, che essi a un altro legno, o ferro, o fune hanno a comporre, in qual guisa comporre il possano, che bene stia, o per lo lungo, o attraversato, o chinato, o stante, o torto, o diritto, o comechè sia in altra maniera. Ultimamente queste funi, o questi ferri, o questi legni, se sono troppo lunghi essi gli accorciano, se sono corti, gli allungano; e così o gl'ingrossano, o gli ristringono, o in altre guise levandone,

<sup>(</sup>a) Intende dell'Arzanà.

o giugnendone, gli vanno rassettando in maniera, che la nave se ne compone giusta e bella, come vedete. Così medesimamente gli scrittori tre parti hanno altresì nel disporre i loro componimenti. Perciocchè primiera lor cura è vederne l'ordine, e quale voce con quale voce accozzata, cioè qual verbo a qual nome, o qual nome a qual verbo; o pure quale di queste, o quale altra parte con quale di queste, o delle altre parti del parlare congiunta, e composta bene stia. E bisogno dopo questo, che per loro si consideri, queste parti medesime in quale guisa stando, migliore, e più bella giacitura trovino, che in altra maniera; cioè quella voce, che nome ha ad essere, come e per che via ella esser possa più vaga, o nel numero del più, o in quello del meno; nella forma del maschio, o della femmina; nel diritto, o negli obbliqui casi. Medesimamente quello, che ha ad esser verbo, se presente o futuro, se attivamente, o passivamente, o in altra guisa posto meglio suona; a questomodo medesimo per le altre membra tutte, de'nostri parlari, inquanto si può, e lo pate la loro qualità, discorrendo. Rimane per ultima loro fatica poi, quando alcuna di queste parti o brieve, o lunga, o altrimenti disposta, viene loro parendo, senza senza armonia aggiugnervi, o scemar di loro, o mutare, e trasporre, Bembo Vol. X.

comechè sia, o poco, o molto, o dal capo, o nel mezzo, o nel fine. E se jo ora, M. Ercole, vi vo le minute cose, e più più tosto agli orecchi di nuovo scolare, che di dottissimo Poeta convenevoli ad asz coltare, e già da voi, mentre eravate fanciullo, ne' Latini sgrossamenti (a) udite, raccontando; datene di ciò a voi stesso da colpa, che avete così voluto. Quivi , e se a voi non grava di ciò, rispose lo Strozza, che io a voi do fatica di raccontarci queste così minute cose, M. Carlo, come voi dite, di me non vi caglia; il quale, comechè in niune non sia maestro, pure in queste sono veramente discepolo. È nondimeno fa mestiere a chiunque apprendere alcuna scienza desidera, incominciare da suoi principio che sono per lo più deboli tutti, e leggieri. E se io alcuna parte di queste medesime cose, che si son dette, o sono a dire, ho altra volta, dando alla Latina lingua le prime opere, udito; ciò bene mi metterà in questo, che più agevole mi si farà lo apprendere, e ritenere la volgare, se io giammai di usarla farò pensiero. Perchè di grazia seguite, niuna cosa in niuna parte per niun rispetto tacendoci. Poca fatica pir glierei per voi, rispose mio fratello, e di poco, M. Ercole, vi potreste valer di me,

<sup>(</sup>a) Ne' Latini sgrossamenti. Rudimentis.

se io questa volontieri non pigliassi. Dunque seguasi; e acciocche meglio quello, che io dico, vi si faccia chiaro, ragioniamo per atto di esemplo così. Potea il Pètrarca dire in questo modo il primo verso della canzone, che ci allego Giuliano: Voi, ch' in rime ascoltate. Ma considerando egli, che questa voce, Ascoltate, per la moltitudine delle consonanti, che vi sono, e ancora per la qualità delle vocali, e numero delle sillahe, è voce molto alta e apparente, dove Rime per gli contrari rispetti è voce dimessa, e poco dimostrantesi; vide che se egli diceva, Voi ch'in rime, il verso troppo lungamente stava chinato e cadente; dove, dicendo, Voi ch' ascoltate, egli subitamente lo innalzava; il che gli accresceva dignità. Oltrache Rime, perciocchè è voce leggiera e snella, posta tra queste due Ascoltate, e Sparse, che sono amendue piene e gravi, è quasi dell'una e dell' altra temperamento. E avviene ancora; che in tutte queste voci dette e recitate così, Voi, ch'ascoltate in rime sparse, ed esse più ordinatamente ne vanno, e fanno oltracciò le vocali più dolce varietà; e più soave, che in quel modo. Perchè meglio fu il dire, come egli fe', che se egli avesse detto altramente. Il che potrà essere avvertimento dell' ordine prima della. tre parti, che io dissi. Poteva eziandio il Petrarca quell' altro verso della medesima canzone dir così: Fra la vana speranza,

e'l van dolore. Ma perciocchè la continuazione della vocale A toglieva grazia, e la variazione della E trapostavi la riponeva; mutò il numero del meno in quello del più, e fecene, Fra le vane speranze; e fece bene: che quantunque il mutamento sia poco, non è perciò poca la differenza della vaghezza, chi vi pensa, e considera sottilmente. E cade questo nel secondo modo del disporre detto di sopra. Perciocchè nel terzo, che è, togliendo alle voci alcuna loro parte, o aggiugnendo, o pure tramutando, comechè sia, cade quest' altro:

Quand' era in parte altr' uom da quel

e quest' altro : ... "

Ma ben vegg or, sì come al popol tutto Favola fui gran tempo.

Erano Uomo, e Popolo le intere voci, dalle quali egli levò la vocale loro ultima; la quale se egli levata non avesse, elle sarebbono state voci alquanto languide, e cascanti, che ora sono leggiadrette e gentili. Cadono altresì di molt altri; sì come è

Che m'hanno congiurato a torto incontra;

dove Incontra disse il medesimo Poeta, più tosto che Contra E Sface molte volte

uso, e Sevri (a) alcuna fiata, e Adiviene, e Dipartio, più tosto che Disface, e Separi; e Avviene, e Diparti: e Diemme. el Aprilla; dovendo dire dirittamente Mi die, e La apri. E perche io vi abbia di questi modi del disporre le somiglianze recate dal verso; non è che essi non cadano eziandio nella prosa; perciocchè essi vi cadono. E il vero, che questa maniera ultima delle tre più di rado vi cade, che le aftre: conciossiecosachè alla prosa, perciocche ella alla regola delle rime o delle sillabe non sottogiace, e può vagare, e spaziare a suo modo; molto meno di ardire, e di licenzia si dà in questa parte, che al verso. Ora sì come e nelle sillabe, e nelle sole voci queste figure entrano; così dico io, che elle entrano parimente negli stessi parlari, e peravventura molto più. Perciocchè, oltrachè non ogni parte, che si chiuda con alquante voci, si acconviene con ogni parte, e meglio giacerà posta prima, ehe poi, o allo ncontro, e quella medesi-, ma parte non in ogni guisa posta riesce parimente graziosa, e toltone, o aggiuntone, o mutatone alcuna voce, più di vaghezza dimostrerà, senza comparazione alcuna, che altramente: si avviene egli ancora, che il lungo ragionare e di quelle medesime fi-

<sup>(</sup>a) Seuri id. Separi.

gure molto più capevole esser può, che una sola voce non è; e oltre a questo egli è di molte altre figure capevole, delle quali non è capevole alcuna sola voce, sì come ne' libri di coloro palese si vede, che dell'arte del parlare scrivono partitamente. A queste cose tutte adunque, M. Ercole, chi zisguarderà, quando egli delle maniere di due scrittori o di prosa, o di verso piglierà a dar sentenza, egli potrà perayventura non ingannarsi, comechè io non vi abbia tuttavia ogni minuta parte raccolta di quelle, che c'insegnano questo giudicio. Allora M. Federigo, verso mio fratello guardando, io volca or ora, disse, a M. Ercole rivolgermi, e dirgli, che voi fuggivate fatica: perciocchè molte delle altre cose potevate recare ancora, che sono con queste congiuntissime e mescolatissime; se voi medesimo confessato non l'aveste. E quali sono coteste cose, M. Federigo, disse lo Strozza, che voi dite che M. Carlo avrebbe ancora potuto recarci? Egli le vi dirà, rispose M. Federigo, se voi nel dimanderete, che ha le altre dette, che avete udito. lo sicuramente non so, se io me ne ricordassi ora, cercandone, rispose mio fratello, che sapete come io malagevolmente mi rammemoro le tralasciate cose, sì come son queste; postochè io pure il volessi fare: il che vorrei, se a M. Ercole soddisfare altramente non si potesse. Ma voi, il quale non sete meno di tenace memoria,

che state di capevole ingegno, nè leggeste giammar, o udiste dir cosa, che non la vi ricordiate (e in ciò ben si pare, che Monsigner lo Duca Guido vostro zio vi sia maggiore) sete, senza fallo, disubbidiente; posciachè a M. Ercole, questo da voi chiedente, non soddisfate, non voglio dire poco amorevole, che non volete meco essere alla parte di questo peso. Perchè, instando con M. Ercole mio fratello, che egli a M. Federigo facesse dire il rimanente, ed esso stringendone lui, e il Magnifico parimente, che diceva, che mio fratello aveva detto assai; egli dopo una brieve contesa, più per non torre a mio fratello il fornire lo incominciato ragionamento fatto, che per altro; lietamente a dire si dispose, e cominciò. lo pure nella mia rete altro preso non aro, che me stesso. E bene mi sta, posciache io tacere, quanto si conveniva, non ho potuto, che io di quello favelli, che men vorrei. Nè crediate / che io questo dica, perchè in ciò la fatica mi sia gravosa, che non è dove io a qualunque si è l'uno di voi piaccia, non che a tutti e tre. Ma dicolo per ciò, che le cose, che dire si convengono, sono di qualità, che malagevolmente per la loro disusanza cadono sotto regola; in modo che pago e soddisfatto se ne tenga chi l'ascolta. Ma comechè sia, venendo al fatto, dico; che egli si potrebbe considerare, quanto alcuna composizione meriti loda, o non meriti,

composizioni loro ne gravità, ne placevo-

lezza vi si vede alcuna; direi ciò avvenire per lo più, e non perchè in quelle medesime parti niuna voce o grave, o piacevole non si leggesse. Dove il Petrarca l'una e l'altra di queste parti empiè maravigliosamente; in maniera che scegliere non si può, in quale delle due egli fosse maggior maestro. Ma venendo alle tre cose generanti queste due parti, che io dissi, è suono quel concento, e quella armonia, che nelle prose dal componimento si genera delle voci ; nel verso oltracciò dal componimento eziandio delle rime. Ora, perciocchè il concento, che dal componimento nasce di molte voci, da ciascuna voce ha origine. e ciascuna voce dalle lettere, che in lei sono, riceve qualità, e forma; è di mestiero sapere qual suono rendono queste lettere o separate o accompagnate ciascuna. Separate adunque rendono suono quelle cinque, senza le quali niuna voce, niuna sillaba può aver luogo. E di queste tutte miglior suono rende la A; conciossiecosachè ella più di spirito manda fuori, perciocchè con più aperte labbra nel manda, e più al cielo ne va esso spirito. Migliore delle altre è poi la E, inquanto ella più a queste parti si avvicina della primiera, che non fanno le tre seguenti. Buono, appresso questi, è il suono dell' O; allo spirito del quale mandar fuori, le labbra alquanto in fuori si sporgono, e in cerchio: il che ritondo e sonoro nel fa uscire. Debole, e leggiero, e chinato, e tuttavia dolce spirito;

DELLA VOCGAR LINGUA dope questo, è richiesto allo I; perchè il suono di lui men buono è, che di quelle, che si son dette, soave nondimeno alquanto. Viene ultimamente lo U; e questo, perciocchè con le labbra in cerchio molto più, che nell'O, ristretto dilungate si genera, il che toglie alla bocca, e allo spirito dignità, così nella qualità del suono, come nell' ordine è sezzajo. E queste tutte molto migliore spirito rendono, quando la sillaba loro è lunga, che quando ella è brieve; perciocche con più spazioso spirito escono in quella guisa, e più pieno, che in questa. Senzache l'O, quando è in vece dell' O Latino, in parte eziandio il muta, le più volte più alto rendendolo, le più sonoro, che quando esso è in vece dello U, sì come si vede nel dire Orto; e Popolo; nelle quali il primo O con più aperte lahbra si forma, che gli altri; e nel dire Opra, in cui medesimamente l'O più aperto, e più spazioso sen'esce, che nel dire Ombra, e Sopra, e con più ampio cerchio. Quantunque ancora della E questo medesimamente si può dire: perciocche nelle voci Gente, Ardente, Legge, Miete, e somiglianti la prima E alquanto più alta esce, che non fa la seconda; siccome quella che dalla E Latina ne vien sempre: dove le rimanenti vengono dalto I le più volte. Il che più manifestamente apparisce in 'queste parole del Boccaccio: Se tu di Costantinopoli se'. Dove si vede, che nel primo Se, perciocchè esso ne viene

dal Si Latino, la E più chinata esce che non fa quella dell' altro Se, il quale seconda voce è del verbo Essere, e ha la E nel Latino, e non lo I, sì come sapete. Accompagnate d'altra parte rendono suono tutte quelle lettere; che rimangono oltre a queste, tra le quali assai piena, e nondimeno riposata, e perciò di buonissimo spirito è la Z; la qual sola delle tre doppie. che i Greci usano, hanno nella loro lingua ricevuta i Toscani; quantunque ella appo loro non rimane doppia, anzi è semplice, come le altre : se non quando essi raddoppiare la vogliono, raddoppiando la forza del suono, sì come raddoppiano il P, e il T, e delle altre. Perciocchè nel dire, Zafiro, Zenobio, Alzato, Inzelosito (a). e simili, ella è semplice, non solo per questo, che nel principio delle voci, o nel mezzo di loro in compagnia di altra consonante, niuna consonante porre si può seguentemente due volte; ma ancora per ciò. che lo spirito di lei è la metà pieno e spesso di quello, che egli si vede poscia essere nel dire Bellezza, Dolcezza. Perchè dire si può, che ella sia più tosto un segno di lettera, con la quale essi così scrivono quello cotale spirito, che la lettera; ehe usano i Greci; quando si vede, che niuna lettera di natura sua doppia è in uso

<sup>: . (</sup>a) ζέφυρος. ···

di questa lingua: la quale non solamente in vece della X usa di porre la S raddoppiata, quando ella non sia in principio delle voci, dove non possono, come si è detto, due consonanti di una qualità aver luogo, o ancor quando nel mezzo la compagnia di altra lettera non vocale non gliele vieti, ne' quali due luoghi la S semplice soddisfa; ma ancora tutte quelle voci, che i Latini scrivono per Ps, ella pure per due SS medesimamente scrive sempre. E questa 8, quantunque non sia di purissimo suono, ma più tosto di spesso non pare tuttavolta essere di così schifo e rifiutato nel nostro Idioma "come ella solea essere anticamento nel Greco, nel quale furono già scrittori, che i per questo alcuna volta delle loro composizioni fornirono senza essa. E se il Petrarca si vede avere la lettera X usata nelle sue Canzoni , nelle quali egli pose Experto, Extremo, evalure simili voci; ciò fece egli per uscire in questo dell'usanza della Fiorentina lingua, affine di potere alquanto più innalzare i suoi versi in quella maniera; sì come egli fece ezinndio in molte altre cose; le quali tutte si concedono al verso, che non si concederebbono alla prosa. Oltre a queste, molle, e delicata, e piacevolissima è la Lice e di tutte le sue compagne lettere dolcissima. Allo ncontro la Raspera, ma di generoso spirito. Di mezzano poi tra queste due la M, e la N, il suono delle quali

si sente quasi lunato, e cornuto nelle parole. Alquanto spesso, e pieno suono appresso rende la F. Spesso medesimamente, o pieno, ma più pronto il G. Di quella medesima e spessezza, e prontezza è il C, ma più impedito di questi altri. Puri, e snelli, e ispediti poi sono il B e il D. Snellissimi, e purissimi il P, e il T, e insieme ispeditissimi. Di povero, e morto suono, sopra gli altri tutti, ultimamente è il Q; e intanto più ancora maggiormente, che egli , senza lo U, che il sostenga ; non può aver luogo. La H, perciocchè non è lettera per se medesima niente può ; ma giugne, solamente pienezza e quasi polpa alla lettera, a cui ella in guisa di servente sta accanto. Conosciute ora queste forze tutte delle lettere, torno a dire, che secondamentechè ciascuna voce le ha in se così iella è ora grave, ora leggiera, quando aspra, quando molle, quando di una guisa i e quando di altra: e quali sono poi le guise delle voci, che fanno alcuna scrittura, tale è il suono, che del mescolamento di loro esce o nella prosa, o nel verso; e talora gravità genera, e talora piacevolezza. È il vero, che egli nel verso piglia eziandio qualità dalle rime ; le quali rime graziosissimo ritrovamento si vede che fui, per dare al verso Volgare armonia e leggiadria, che in vece di quella fosse, la quale al Latino si dà per conto de' piedi, che nel Nolgare così regolati non sono. Ad esse

DELLA VOLGAR LINGUA adunque passando, dico, che sono le rime commemente di tre maniere, regolate, libere, e mescolate. Regolate sono quelle, che si stendono in Terzetti, così detti per ciò, che ogni rima si pon tre volte, o perchè sempre con quello medesimo ordine di tre in tre versi la rima nuova incominciando, si chiude, e compie la incominciata. E perciocchè questi Terzetti per un modo insieme tutti si tengono, quasi anella pendenti l'uno dall'altro, tale maniera di rime chiamarono alcuni Catena; delle quali potè peravventura essere il ritrovatore Dante. che ne scrisse il suo poema; conciossiecosachè sopra lui non si truova chi le sapesse. Sono regolate-altresì quelle, che noi ottava rima chiamiamo per questo, che continuamente in otto versi il loro componimento si rinchiude; e queste si crede che fossero da' Siciliani ritrovate; comechè essi non usassero di comporle con più che due rime; perciocche lo aggiungervi la terza, che ne' due versi ultimi ebbe luogo. fu opera de Toscani. Sono medesimamente le Sestine, ingenioso ritrovamento de' Provenzali compositori. Libere poi sono quelle altre, che non hanno alcuna legge o nel numero de'versi, o nella maniera del rimargli; ma ciascuno, si come a esso piace, così le forma; e queste universalmente sono tutte Madriali chiamate; o per ciò, che dapprima cose materiali e grosse si cantassero in quella maniera di rime sciolta, e materiale altresi; o pure perchè così più che in altro modo, pasterali amoria e altri loro boscarecci avvenimenti ragionassero quelle genti nella guisa, che i Latini, e i Greci ragionano nelle egloghe loro, il nome delle canzoni formando, e pigliando dalle mandre: quantunque alcuna qualità di madriali pur si trova, che non così tutta sciolta e libera è, come io dico. Mescolate, ultimamente sono qualunque rime , e in parte, legge hanno, e d'altra payte sono ligenziese, si come de Sonetti, e di quelle rime, che comunemente sono Canzoni chiamate, si vede che dire si può. Conciossiecosache a Sonetti il numero de versi è dator e di parte delle rime; e nell'ordine delle rime poi, e in parte di loro nel numero non si usa più certa regola, che il piacere; inquanto capevoli ne sono quei pochi versi; il qual piacere di tanto innanzi andò con la licenzia, che gli antichi fecero talora Sonetti di due rime solamente: talora in ammenda di ciò, non bastando loro le rime, che si usano, quelle medesime ancora trametteano ne mezzi versi. Taccio qui, che Dante una sua canzone nella Vita nuova Sonetto nominasse: perciocchè egli più volte poi e in quella opera, e altrove nomino sonetti quelli, che ora così-si chiamano. E nelle canzoni puossi prendere quale numero e guisa di versi, e di rime a ciascuno è più a grado, e compor di loro la prima stanza; ma, presi che

DELLA VOLGAR LINGUA essi sono, è di mestiero seguirgli nelle altre con quelle leggi, che il compositor medesimo, licenziosamente componendo, si ha prese. Il medesimo di quelle canzoni, che Ballate si chiamano, si può dire, le quali quando erano di più di una stanza, Vestite si chiamavano; e non vestite, quando erano di una sola, sì come se ne leggono alquante nel Petrarca, fatte e all' una guisa, e all' altra. Di queste tre guise adunque di rime, e di tutte quelle rime, che in queste guise sono comprese, che possono senza fallo esser molte, più grave suono rendono quelle rime, che sono tra se più lontane; più piacevole quelle altre, che più vicine sono. L'ontane chiamo quelle rime, che di lungo spazio si rispondono, altre rime tra esse, e altri versi trapposti avendo: Vicine allo ncontro quelle altre, che pochi versi di altre rime hanno tra esse: più vicine ancora, quando esse non ve ne hanno niuno, ma finiscono in una medesima rima due versi: vicinissime posciá quelle altre, che in due versi rotti finiscono; e tanto più vicine ancora e quelle, e queste, quanto esse in più versi interi, e in più rotti finiscono, senza tramissione di altra rima. Quantunque non contenti de' versi rotti gli antichi uomini eziandio ne mezzi versi le trametteano, e alle volte più di una ne trapponevano in un verso. Rítorno a dirvi, che più grave suono rendono le rime più lontane. Perchè gravissimo

suono da questa parte è quello delle sessine (a); inquanto maravigliosa gravità porge il dimorare a sentirsi, che alle rime si risponda primieramente per gli sei versi primieri; poi quando per alcun meno, e quando per alcun più, ordinatissimamente la legge, e la natura della canzone variandonegli. Senzachè il fornire le rime sempre con quelle medesime voci genera dignità, e grandezza; quasi pensiamo, sdegnando la mendicazione delle rime in altre voci, con quelle voci, che una volta prese si sono per noi, alteramente perseverando lo incominciato lavoro menare a fine. Le quali parti di gravità perchè fossero con alcuna piacevolezza mescolate; ordinò colui, che primieramente a questa maniera di versi diede forma, che dove le stanze si toccano nella fine dell' una, e incominciamento dell'altra, la rima fosse vicina in due versi. Ma questa medesima piacevolezza tuttavia è grave, inquanto il riposo, che alla fine di ciascuna stanza è richiesto, primache all'altra si passi, frammette tra la continuata rima alquanto spazio, e men vicina ne la fa essere, che se ella in una stanza medesima si continuasse. Rendono adunque,

delle rime.

Benibo Vol. X.

come io dissi, le più lontane rime il suono, e l'armonia più grave, posto nondimeno tuttavolta, che convenevol tempo alla repetizione delle rime si dia. Che se voleste voi, M. Ercole, per questo conto comporre una canzone, che avesse le sue rime di moltissimi versi lontane, voi sciogliereste di lei ogni armonia da questo canto, non che voi la rendereste migliore. A servare ora questa convenevolezza di tempo, l'orecchio più tosto di ciascun, che scrive, è bisogno che sia giudice, che io assegnare alcuna ferma regola vi ci possa. Nondimeno egli si può dire, che non sia bene generalmente frammettere più che tre, o quattro, o ancora cinque versi tra, le rime; ma questi tuttavia rade volte. Il che si vede che osservo il Petrarca; il qual Poeta, se in quella canzone, che incomincia Verdi panni, trapassò questo ordine, dove ciascuna rima è dalla sua compagna rima per sette versi lontana; sì l'osservò egli maravigliosamente in tutte le altre: e questa medesima è da credere, che egli componesse così, più per lasciarne una fatta alla guisa, come io vi dissi, molto usata dai Provenzali Rimatori, che per altro. Nè dirò io, che egli non l'osservasse in tutte le altre; perciocchè nella canzone, Qual più diversa e nuova, si vegga una sola rima più lontana, che per quattro, a ancora per cinque versi. Anzi dirò io , che è in tutta Verdi panni essere uscito di questo

ordine, e di questa in una sola rima, giugne grazia a questo medesimo ordine, diligentissimamente da lui osservato in tutte le altre canzoni sue; trattone tuttavolta le ballate, dette così, perchè si cantavano a ballo; nelle quali, perciocche l'ultima delle due rime de primi versi, che da tutta la corona si cantavano, i quali due o tre, o il più quattro essere soleano, si ripeteva; nell'ultimo di quelli, che si cantavano da un solo, affinechè si cadesse nel medesimo suono, avere non si dee quel risguardo, che io dico; e trattone le sestine, le quali stare non debbono sotto questa legge : conciossiecosache, perciocche le rime in loro sempre si rispondono con quelle medesime voci, se elle più vicine fossero, senza fallo genererebbono fastidio, quanto ora fanno dignità, e grandezza. Dico medesimamente dall'altra parte; che la vicinità delle rime rende piacevolezza tanto maggiore, quanto più vicine sono tra se esse rime Onde avviene, che le canzoni, che molti versi rotti hanno, ora più vago e grazioso, ora più dolce e più soave suono rendono, che quelle che ne hanno pochi; perciocchè le rime più vicine possono ne versi rotti essere, che negl'interi. Sono di molti versi rotti alquante canzoni del Petrarca, tra le quali due ne sono di più, che le altre. Ponete ora mente. quanta vaghezza, quanta doleczza, e în somma quanta piacevolezza è in questa;

Chiare, fresche, e dolci acque,
Ove le belle membra
Pose colei, che sola a me par donna;
Gentil ramo, ove piacque
(Con sospir mi rimembra)
A lei di far al bel fianco colonna;
Erba, e fior, che la gonna
Leggiadra ricoverse
Con l'angelico seno;
Aer sacro sereno,
Ov'Amor co' begli occhi il cor m'aperse,
Date udienzia inseme
A le dolenti mie parole estreme.

Di un verso rotto più in quello medesimo e numero, e ordine di versi è la sorella di questa canzone nata con lei a un corpo. Veggiamo ora, se maggior dolcezza porge il verso rotto dell'una, che dell'altra lo intero:

Se'l pensier, che mi strugge,
Com'e pungente e saldo,
Così vestisse d'un color conforme;
Forse tal m'arde, e fugge,
Ch'avria parte del caldo,
E desteriasi Amor, là dove or dorme.
Men solitarie l'orme
Foran di misi piè lassi
Per campagne, e per colli:
Men gli occhi ad ogn'or molli;
Ardendo lei, che come un ghiaccio stassi;

E non lascia in me dramma, Che non sia foco, e fiamma.

È dolce suono, sì come voi vedete, M. Ercole, quello di questa rima posta in due vicini versi, l'uno rotto, e l'altro intero:

Date udienzia inseme A le dolenti mie parole estreme.

Ma più dolce in ogni modo è il suono di quest'altra, della quale amendue i versi son rotti:

E non lascia in me dramma, Che non sia foco, e fiamma.

Il che avviene per questo, che ogni indugio, e ogni dimora nelle cose è naturalmente di gravità indizio; la qual dimora, perciocchè è maggiore nel verso intero, che nel rotto, alquanto più grave rendendolo, men piacevol il lascia essere di quell'altro. E questo ultimo termine è della piacevolezza, che dal suono delle rime può venire; se non in quanto più che due versi porre vicini si possono di una medesima rima. Ma di poco tuttavia, e rade volte passare si può questo segno, che la piacevolezza non avvilisca. Dissi ultimo termine; perciocchè non che più dolcezza porgano i versi, che le rime hanno più vicine, sì come sono quelli, che le hanno nel mezzo di loro; ma essi sono oltracciò duri e asperi, sì perchè, ponendosi lo scrittore sotto così ristretta regola di rime, non può fare o la scelta, o la disposizione delle voci a suo modo, ma conviengli bene spesso servire al bisogno, e alla necessità della rima; e sì ancora per ciò, che quello così spesso ripigliamento di rime genera strepito (a) più tosto che suono; sì come dalla canzone di Guido Cavalcanti si può comprendere, che incomincia così:

Donna mi prega, perch' io voglio dire D'un accidente, che sovente è fero; Ed è sì altero, che si chiama Amore.

Il qual modo e maniera di rime prese Guido, e presero gli altri Toschi da' Provenzali, come jeri si disse, che l'usarono assai sovente. Fugilla del tutto il Petrarca; dico inquanto egli non pose giammai due vicine rime nel mezzo di alcun suo verso.

<sup>(</sup>a) Non sento questo strepito, ne quest' asprezza; anzi quell'udire la rima dove non si aspetta mi si rende in qualche maniera grazioso; del resto la rima è sempre necessità al Poeta, o nel fine, o nel mezzo, ch'ella si ponga.

Posene alle volte una, e questa una quanto egli la pose più di rado nelle sue canzoni, tanto egli a quelle canzoni giunse più di grazia; e meno ne diede a quelle altre, melle quali ella si vede essere più sovente, sì come si vede in quell'altra:

Mai non vo' più cantar, com' io solea.

La qual canzone chi chiamasse per questa cagione alquanto dura, forse non errerebbe soverchio. Ma egli tale la fe', a ciò traendonelo la qualità della canzone, la quale egli proposto si avea di tessere tutta di proverbj, si come si usò di fare a quel tempo: i quali proverbj, postivi iu moltitudine, e così a mischio, non possono non generare alcuna durezza e asprezza. tornando alle due canzoni, che io dissi, del Petrarca, sì come elle sono per gli detti rispetti piacevolissime, così per gli loro contrari è quell'altra del medesimo Poeta gravissima. La quale, quando io il leggo, mi suole parere fuori delle altre, quasi donna tra molte fanciulle, o pure come Reina tra molte donne non solo di onestà, e di dignità abbondevole, ma ancora di grandezza, e di magnificenza, e di maestà; la qual canzone tutti i suoi versi, da uno per istanza in fuori, ha interi; e le stanze sono lunghe più che di alcuna altra:

Nel dolce tempo de la prima etadé,

Che nascer vide, ed ancor quasi in erba La fera voglia, che per mio mal crebbe.

E senza fallo alcuno chiunque di questa canzone con quelle due comparazione farà, egli scorgerà agevolmente quanto possano a dar piacevolezza le rime de versi rotti, e quelle degl'interi ad accrescere gravità. E detto fin qui vi sia del suono. Ora a dire del numero passiamo, facitore ancora esso di queste parti, inquanto per lui si può; che non è poco; il qual numero altro non è, che il tempo, che alle sillahe si dà o lungo, o brieve, ora per opera delle lettere, che fanno le sillabe, ora per cagione degli accenti, che si danno alle parole, e tal volta e per l'un conto, e per l'altro. E prima ragionando degli accenti, dire di loro non voglio quelle cotante cose, che ne dicono i Greci, più alla loro lingua richieste, che alla nostra. Me dico solamente questo, che nel nostro Volgare in ciascuna voce è lunga sempre quella sillaba. a cui essi stanno sopra; e brievi tutte quelle, alle quali essi precedono, se sono nella loro intera qualità e forma lasciati; il che non avvien lero o nel Greco idioma, o nel Latino. Onde nasce, che la loro giacitura più in un luogo, che in un altro, molto pone, e molto leva o di gravità, o di piacevolezza, e nella prosa, e nel verso. La qual giacitura, perciocchè

ella uno di tre luoghi suole avere nelle voci, e questi sono l'ultima sillaba, o la penultima, o quella che sta alla penultima innanzi; conciossiecosachè più che tre sillabe non istanno sotto uno accento comunemente; quando si pone sopra le sillabe, che alle penultime sono precedenti, ella porge alle voci leggerezza; perciocchè, come io dissi, lievi sempre sono le due sillabe, a cui ella è dinanzi; onde la voce di necessità ne diviene sdrucciolosa. Quando cade nell'ultima sillaba, ella acquista loro peso allo 'ncontro, perciocchè giunto che all'accento è il suono, egli quivi si ferma, e come se caduto vi fosse, non se ne rileva altramente. E intanto sono queste giaciture l'una leggiera, e l'altra ponderosa, che qual volta elle tengono gli ultimi loro luoghi nel verso, il verso della primiera cresce dagli altri di una sillaba, ed è di dodici, semprechè le ultime due sillabe per la giacitura dell'accento sono sì leggiere, che dire si può, che in luogo di una giusta si ricevano:

## Già non compiè di tal consiglio rendere.

E quello dell'altra d'altro canto di una sillaba minore degli regolati è sempre, e più che dieci avere non ne può; il che è segno, che il peso della sillaba, a cui egli soprastà, è tanto, che ella basta, e si piglia per due:

Con esso un colpo per la manod'Artù. TO THE PARTY OF THE PROPERTY OF

Temperata giacitura, e di questi due stremi libera, o più tosto mezzana tra essi è poscia quella, che alle penultime si pon sopra : e talora gravità dona alle voci, quando elle di vocali, e di consonanti a ciò fare acconce sono ripiene; e talora piacevolezza, quando e di consonanti, e di vocali o sono ignude e povere molto, o di quelle di loro, che alla piacevolezza servono, abbastanza coperte e vestite. Questa per lo detto temperamento suo, ancorachè ella molte volte una appresso altra si ponga, e usisi; non per ciò sazia, quando tuttavolta altri non abbia le carte preso a scrivere, ed empiere di questa sola maniera di accento, e non di altra: là dove le due dell'ultima, e dell'innanzi penultima sillaba agevolmente fastidiscono, e sazievoli sono molto; e il più delle volte levano, e togliono e di piacevolezza, e di gravità, se poste non sono con risguardo. E ciò dico per questo, che esse medesime, quanto si conviene considerate, e poste massimamente l'una di loro tra molte voci gravi, e questa è la sdrucciolosa, e l'altra tra molte voci piacevoli, possono accrescere alcuna volta quello, che elle sogliono naturalmente scemare. Che sì come le medicine, quantunque elle veneno sieno, pure a tempo, e con misura date giovano,

dove altramente prese nuocono, e spesso uccidono altrui, e molti più sono i tempi, ne quali elle nocive essere si ritroverebbono, se si pigliassero, che gli altri; così queste due giaciture degli accenti, ancoraché di loro natura elle molto più acconce sieno a levar profitto, che a darne; nondimeno alcuna volta nella loro stagione usate e danno gravità, e accrescono piace+ volezza. Ponderosi, oltre a questo, sempre sono gli accenti, che cuoprono le voci di una sillaba; il che da questa parte si può vedere, che essi posti nella fine del verso quello adoperano, che io dissi, che fanno gli accenti posti nell'ultima sillaba della voce, quando la voce nella fine del verso si sta, cioè che bastano, e servono due sillabe:

Quanto posso mi spetro, e sol mi sto.

E se in Dante si legge questo verso, che ha l'ultima voce di una sillaba, e nondimeno il verso è di undici sillabe:

E più d'un mezzo di traverso non ci ha;

è ciò per questo, che non si dà l'accento all'ultima sillaba, anzi se le toglie, e lasciasi lei all'accento della penultima; e così si mandan fuori queste tre voci Non Ci Ha, come se elle fossero una sola voce, o come si mandan fuori Oncia, e Scon-

DELLA VOLGAR LINGUA cia, che sono le altre due compagne voci di questa rima. Sono tuttavolta questi accenti più e meno ponderosi, secondochè più o meno lettere fanno le loro voci, e più in se piene, o non piene, e a questà guisa poste, o a quell'altra. Raccolte ora queste maniere di giacitura, veggiamo s'se nel vero così è, come io dico. Ma delle due prima dette, cioè della giacitura, che sopra quella sillaba sta, che alla penultima le dinanzi, e di quella che sta sopra l'ultima, e ancora di quell'altra, che alle voci di una sillaba si pon sopra, bastevole esemplo danno, sì come io dissi, quelli versi, che noi sdruccióli per questo rispetto chiamiamo, e quegli altri, a' quali danno fine queste due maniere di giacitura poste nell'ultima sillaba, o nelle voci di più sillabe, o in quelle di una sola, i quali non sono giammai di più che di dieci sillabe, per lo peso che accresce loro l'accento, come si è detto. Ragioniamo adunque di quell'altra, che alle penultime sta sopra. Volle il Boccaccio servar gravità in questo cominciamento delle sue Novelle: Umana cosa è l'avere compassione agli afflitti: perchè egli prese voci di qualità, che avessero gli accenti nella penultima per lo più; la qual cosa fece il detto principio tutto grave e riposato. Che se egli avesse preso voci, che avessero gli accenti nella innanzi penultima, sì come sarebbe stato il dire: Debita cosa è l'essere compassio-

nevole a' miseri : il numero di quella sentenza tutta sarebbe stato men grave, e non avrebbe compiutamente quello adoperato, che si cercava. E se vorremo ancora, senza levar via alcuna voce, mutar di loro solamente l'ordine, il quale mutato, conviene che si muti l'ordine degli accenti altresì, e dove dice, Umana cosa è l'avere compassione agli afflitti, dire così, L'avere compassione agli afflitti umana cosa è; ancora più chiaro si vedrà, quanto mutamento fanno pochissimi accenti più a una via posti, che ad altra nelle scritture. Volle il medesimo compositore versar dolcezza in queste parole di Gismonda sopra il cuore del suo morto Guiscardo ragionate: O molto amato cuore, ogni mio uficio verso te è fornito; nè più altro mi resta a fare, se non di venire con la mia anima a fare alla tua compagnia. Perchè egli prese medesimamente voci, che nelle penultime loro sillabe gli accenti avessero per la gran parte: e quelle ordinò nella maniera, che più giovar potesse a trarne quello effetto, che a esso mettea bene, che si traesse. Le quali voci se in voci di altri accenti si muteranno, e dove esso dice, O molto amato cuore, ogni mio uficio, noi diremo, O sventuratissimo cuore, ciascun dover nostro; o pure se si muterà di loro solamente l'ordine, e farassi così: Ogni uficio mio, o cuore molto amato, è fornito verso te; nè altro mi resta a fare più, se non di venire a fare compagnia con la mia all'anima tua; tanta differenza potranno peravventura queste voci dolci pigliare, quama quelle gravi per lo mutamento, che io dissi . hanno pigliata Nei quali mutamenti benchè dire si possa, che la disposizione delle voci ancora cagione che per quella degli accenti considerata, alquanto vaglia a generar la disparutezza, che esser si vede nel così porgere, e pronunziare esse voci; nondimeno è da sapere, che a comparazione di quello degli accenti ogni altro rispetto è poco: conciossiecosaché essi danno il concento a tutte le voci, e l'armonia; il che a dire è tanto, quanto sarebbe dare a' corpi lo spirito, e l'anima. La qual cosa se nelle prose tanto può, quanto si vede potere; molto più è da dire, che ella possa nel verso; nel qual verso il suono, e l'armonia vie più naturale e proprio e conveniente luo4 go hanno sempre, che nelle prose. Perciocchè le prose, comechè elle meglio stieno a questa guisa ordinate, che a quella elle tuttavolta prose sono: dove nel verso puossi gli accenti porre di modo, che egli non rimane: più verso, ma divien prosa, e muta intutto la sua natura, di regolato in dissoluto cangiandosi; come sarebbe, se alcun dicesse: Voi, ch' in rime sparse ascoltate il suono; e Per far una sua leggiadra vendetta; o veramente: Che s'addita per cosa mirabile, e somiglianti. Ne' quali mu-

tamenti rimanendo le voci, e il numero delle sillabe intero; non rimane per tutto ciò ne forma, nè odore alcuno di verso: E questo per niuna altra cagione adiviene, se non per lo essere un solo accento levato del suo luogo in essi versi: e ciò è della quarta, o della sesta sillaba in quelli e della decima in questo. Che conciossiecosachè a formare il verso necessariamente si richiegga, che nella quarta, o nella sesta, e nella decima sillaba sieno sempre glicaccenti; ogni volta che, qualunque si è l'una di queste due positure, non gli ha, quello non è più verso, comunque poi si stiano le altre sillabe. E questo detto sia non meno del verso rotto, che dello intero; inquanto egli capevole ne può essere. Sono adunque, M. Ercole, questi risguardi non solo a grazia, ma aucora a necessi+ tà del verso. A grazia potranno appresso essere tutti quegli altri, de' quali si è ragionato sopra le prose, dalle quali pigliandogli; quando vi fia mestiero, valere ve ne potrete. Ma passiamo oggimai a dire del tempo; che le lettere generano, ora lungo, ora brieve nelle sillabe; il che agevolmente si potrà fare. Allora disse lo Strozza: Deh; se egli non vi è grave; M. Federigo, primachè a dire di altro valichiate, fatemi chiaro; come ciò sia, che detto avete; che comunemente non istanno sotto uno accento. più che tre sillabe. Non istanno elleno sotto un solo accento quattro sillabe in queste

voci, Alitano, Germinano, Terminano, Considerano, e in simili? Stanno, rispose M. Federigo, ma non comunemente. Noi comunemente osserviamo altresi, come osserviamo i Greci, e i Latini, il non porre più che tre sillabe sotto I governo di un solo accento È il vero, che perciocchè gli accenti appo noi non possono sopra sillaba, che brieve sia, esser posti, come possono appo loro; e se posti vi sono la fan no lunga, come fecero in quel verso del Paradiso:

### Devoto quanto posso a te supplico:

e come fecero nella voce Pieta, quasi da tutti i buoni antichi Poeti alcuna volta così detta, in vece di Pietà; videro i nostri uomini, che molto men male era ordinare. che in queste voci, che voi ricordate, e nelle loro somiglianti si concedesse, che quattro sillabe dovessero di uno accento contentarsi; che non era una sillaba naturalissimamente brieve mutare in lunga, come sarebbe a dire Alitano, e Terminano; il che fare bisognerebbe. Nè solamente quattro sillabe, ma cinque ancora pare alle volte che state sieno paghe di un solo accento; sì come in questa voce Siamivene, e in quest' altra Portandosenela, che disse Boccaccio: E se egli questo negasse, sicuramente gli dite, che io sia stata quel-

la, che questo vi abbia detto, e siamivene doluta; e altrove : Perchè portandose. nela il lupo, senza fallo, strangolata l'avrebbe. Ma ciò avviene di rado. Vada adunque, M. Ercole, l'una licenza, e l'una agevolezza per l'altra; e l'una per l'altra strettezza, e regola altresì. A' Greci, e ai Latini è conceduto porre i loro accenti sopra luughe, e sopra brievi sillahe; il che a noi è vietato. Sia dunque a noi conceduto da quest'altro canto quello, che loro si victa; il poter commettere più che tre sillabe al governo di un solo accento. Basti, che non se ne commette alcuna lunga, fuori solamente quella, a cui egli sta sopra. E come, disse M. Ercole, non se ne commette alcuna lunga? Quando io dico, Uc-· cidonsi, Ferisconsi, non sono lunghe in queste voci delle sillabe, a cui gli accenti sono dinanzi, e non istanno sopra? Sono, M. Ercole, rispose M. Federigo; ma per nostra cagione, non per loro natura: conciossiecosachè naturalmente si dovrebbe dire Uccidonosi, Ferisconosi; il che', perciocchè dicendo non si pecca, ha voluto l'usanza, che non si pecchi ancora, no I dicendo; pigliando come brieve quella sillaha, che nel vero è brieve, quando la voce è naturale e intiera. La quale usanza tanto ha potuto, che ancora quando un'altra sillaba si aggiugne a queste voci, Uccidonsene, Ferisconsene, ella così si piglia per Bembo Vol. X.

brieve; come fa, quando sono tali, quali voi avete ricordato. Ora venendo al tempo, che le lettere danno alle voci, è da sapere, che tanto maggiori gravità rendono le sillabe, quanto elle più lungo tempo hanno in se per questo conto; il che avviene, qualora più vocali, o più consonanti entrano in ciascuna sillaba: tuttochè la moltitudine delle vocali meno spaziosa sia, che quella delle consonanti, e oltracciò poco ricevuta dalle prose. Del verso è ella propria e dimestichissima; e stavvi ora pervia di mescolamento, ora di divertimento; sì come nelle due prime sillabe si vede staro di questo verso detto da noi altre volte:

Voi ch' ascoltate;

e quando per l'un modo e per l'altro; il che nella sesta di questo altro ha luogo:

Di quei sospiri, ond'io nutriva il core.

Là dove la moltitudine delle consonanti ed è spaziosissima, ed entra oltracció non meno nelle prose, che nel verso. Perchè volendo il Boccaccio render grave, quanto si potea il più, quel principio delle sue Novelle, che io testè vi recitai; posciachè egli per alquante voci ebbe la gravità con gli accenti, e con la maniera delle vocali solamente cercata, Umana cosa è l'avere; sì la cercò egli per alquante altre eziandio,

con le consonanti riempiendo, e rinforzando le sillabe, Compassione agli afflitti. Il che fece medesimamente il Petrarca pure nel medesimo principio delle Canzoni, Voi ch' ascoltate, non solamente con altre vocali, ma ancora con quantità di vocali, e di consonanti, acquistando alle voci gravità, e grandezza. E questo medesimo acquisto tanto più adopera, quanto le consonantis che empiono le sillabe, sono e in numero più spesse, e in ispirito più piene: perciocche più grave suono ha in se questa voce Destro, che quest' altra Vetro; e più magnifico lo rende il dire Campo, che o Caldo, o Casso dicendosi, non si renderà. E così delle altre parti si potrà dire della gravità, per le altre posse tutte delle consonanti discorrendo, e avvertendo. Dissi, in che modo il numero, divien grave, per cagion del tempo, che le lettere danno alle sillabe; e prima detto avea, in qual modo egli grave diveniva per cagion di quel tempo, che gli accenti danno alle voci. Ora dico, che somma e ultima gravità è, quando ciascuna sillaba ha in se l'una, e l'altra di queste parti; il che si vede essere per alquante sillabe in molti luoghi; ma troppo più in questo verso, che in alcuno altro, che io leggessi giammai.

Fior', Frond', Erb', ombr', antr', ond', aure soavi.

to più adopera, e più nelle rime; le quali maravigliosa gravità accrescono al poema, quando hanno la prima sillaba di più consonanti ripiena, come hanno in questi versi;

Mentre che't cor dagli amorosi vermi (a)
Fu consumato, e'n fiamma amorosa arse;
Di vaga fera le vestigia sparse
Cercai per poggi solitari ed ermi.

Ed ebbi ardir, cantando, di dolermi D'amor, di lei, che si dura m'apparse. Ma l'ingegno, e le rime erano scarse In quella etate a pensier novi e'nfermi. Quel fuoco è spento, e't copre un picciol marmo.

Che se col tempo fosse ito avanzando, Come già in altri, infino a la vecchiezza; Di rime armato, ond'oggi mi disarmo, Con stil canuto avrei fatto, parlando, Romper le pietre, o pianger di dolcezza.

Non possono così le vocali; quantunque ancora di loro dire si può, che elle non

<sup>(</sup>a) Mentre che'l cor . . . . lo disse poi il Tasso sopra il Sonetto del Casu.

istanno perciò del tutto, senza opera nelle rime: conciossiecosachè alquanto più in ogni modo piena si sente essere questa voce Suoi nella rima, che quest'altra Poi, e Miei, che Lei, e così delle altre. Resterebbemi ora, M. Ercole, detto che si è dell' una parte abbastanza, il dirvi medesimamente dell'altra; e mostrarvi, che sì spessezza delle lettere accresce alle voci gravità; così la rarità porge loro piacevolezza: se io non istimassi, che voi dalle dette cose, senza altro ragionarne, sopra il comprendeste abbastanza; scemando con quelle medesime regole a questo fine, con le quali si giugne e cresce a quell'altro: il che chiude, e' compie tutta la forza, e'l valore del numero. Dirò adunque della terza causa generante ancor lei in comune le dette due parti richieste allo scriver bene; e ciò è la variazione; non per altro ritrovata, se non per fuggire la sazietà, della quale ci avvertì dianzi M. Garlo, che ci fa non solamente le non ree cose, o pure le buone, ma ancora le buonissime verso di se, e dilettevolissime spesse volte essere a fastidio: e allo 'ncontro le non buone alcuna fiata, e le sprezzate venire in grado. Perlaqualcosa e nel cercare la gravità dopo molte voci di piene, e di alte lettere, è da porne alcuna di basse e sottili; e appresso molte rime tra se lontane una vicina meglio risponderà, che altre di quella medesima guisa non faranno; e

DELLA VOT GAR LINGUA e tra molti accenti, che giacciano nelle penultime sillabe, si dee vedere di cercarne alcuno, che all'ultima, e alla innanzi penultima stia sopra; e in mezzo di molte sillabe lunghissime frammetterne alquante corte, giugne grazia, e adornamento. E così d'altro canto nel cercare la piacevolezza non è bene tutte le parti; che la ci rappresentano, girsi per noi sempre, senza alcun brieve mescolamento delle altre, cercando e affettando. Perciocche là dove al lettore con la nostra fatica diletto procacciamo, sottentrando per la continuazione or una volta, or altra la sazietà, ne nasce a poco a poco, e allignavisi il fastidio. effetto contrario del nostro disio. Nè pure in queste cose, che io ragionate vi ho; ma in quelle ancora, che ci ragionò il Bembo, è da schifare la sazietà il più che si può, e il fastidio. Perciocchè e nella scelta delle voci tra quelle di loro isquisitissimamente cercate vederne una tolta di mezo il popolo, e tra le popolari un'altra recatavi quasi da' seggi de' Re, e tra le nostre una straniera, e una antica tra le moderne, o nuova tra le usate, non si può dire quanto risvegli alcuna volta, e soddisfaccia l'animo di chi legge; e così un'altra un poco aspera tra molte dilicate, e tra molte risonanti una cheta, o allo ncontro. E nel disporre medesimamente delle voci niuna delle otto parti del parlare, niuno ordine di loro, niuna maniera e figura del

dire usare perpetuamente si conviene, e in ogni canto; ma ora isprimere alcuna cosa per le sue proprie voci, ora per alcun giro di parole far luogo: e questi medesimi, o altri giri, ora di molte membra comporre, ora di poche; e queste membra ora veloci formare, ora tarde, ora lunghe, ora brievi; e intanto in ciascuna maniera di componimenti fuggir si dee la sazietà, che questo medesimo fuggimento è da vedere, che non sazii, e nell'usare varietà non si usi continuazione. Oltrache sono eziandio di quelle cose, le quali variare non si possono; si come sono alcune maniere di poemi di quelle rime composti, che io regolate chiamai : conciossiecosachè non poteva Dante fuggire la continuazione delle sue terze rime; si come non possono i Latini, i quali eroicamente scrivono, fuggire, che di sei piedi non sieno tutti i loro versi ugualmente. Ma queste cose tuttavolta sono poche; dove quelle che si possono, e debbono variare, sono infinite. Perlaqualcosa nè di tutte quelle, delle quali è capevole il verso, nè di quelle tutte, che nelle prose trovano luogo, recar si può particolare testimonianza, chi tutto di ragionare di nulla altro non volesse. Bene si può questo dire, che di quelle, la variazione delle quali nelle prose può capere, gran maestro fu a fuggire la sazietà il Boccaccio nelle sue Novelle; il quale, avendo a far loro cento proemi, in modo tutti gli variò, che

grazioso diletto danno a chi gli ascolta : senzachè in tanti finimenti e riontramenti di ragionari, tra dieci persone fatti schifare il fastidio non fu poco. Ma della warietà, che può entrar nel verso, quanto ne sia stato diligente il Petrarca, estimare più tosto si può, che isprimere bastevolmentes il quale di un solo suggetto e materia tante canzoni componendo, ora con una maniera di rimarle, ora con altra, e versi ora interi, e quando rotti, e rime quando vicine, e quando lontane, e in mille altri modi di varietà, tanto fece, e tanto adoperò, che non che sazietà ne nasca; ma egli non è in tutte loro, parte alcuna, la quale con disio, e con avidità di leggere ancora più oltra non ci lasci. La qual cosa maggiormente apparisce in quelle parti delle sue canzoni, nelle quali egli più canzoni compose di alcuna particella, e articolo del suo suggetto; il che egli fece più volte, ne pure con le più corte canzoni, anzi ancora con le lunghissime; si come sono quelle tre degli occhi, le quali egli variando ando in così maravigliosi modi, che quanto più si legge di loro, e si rilegge, tanto altri più di leggerle, e di rileggerle divien vago; e come sono quelle due piacevolissime, delle quali poca ora fa vi ragionai; perciocchè estimando egli, che la loro piacevolezza raccolta per gli molti versi rotti potesse avvilire, egli alquante stanze seguentesi con le rime acconce a generar gravità diè alla primiera; e questa medesima gravità, afinechè non fosse troppa, temperò con un' altra stanza tutta di rime piacevoli tessuta allo ncontro. Nel rimanente poi di questa canzone, e in tutta l'altra, e all'une rime, e alle altre per ciascuna stanza dando parte fuggi non solamente la troppa piacevolezza, o la troppa gravità, ma ancora la troppa diligenza del fuggirle. Somigliante cura pose molte volte eziandio in un solo verso, sì come pose in quello, che io per gravissimo vi recitai:

Fior, frondi, erbe, ombre, antri, onde, aure soavi.

Conciossiecosachè, conoscendo egli, che se il verso tutto si forniva con voci e per conto delle vocali, e per conto delle consonanti, e per conto degli accenti pieno di gravità nella guisa, nella quale esso era più che mezzo tessuto, poteva la gravità venire altrui parendo troppo cercata e affettata, e generarsene la sazictà; egli lo fornì con questa voce, Soavi, piena, senza fallo, di piacevolezza, e veramente tale, quale di lei è il sentimento, e a questa piacevolezza tuttavolta passò con un'altra voce in parte grave, è in parte piacevole, per non passar dall'uno all'altro stremo, senza mezzo. I quali avvertimenti, comechè pajano avuti sopra leggiere e minute cosc.

pure sono tali, che raccolti molto adoperano, si come vedete. Potrebbesi a queste tre parti. M. Ercole, che io trascorso vi ho più toste, che raccontate, al suono, al numero, alla variazione, generanti le due . dico, la gravità, e la piacevolezza, che empiono il bene scrivere, aggiugnerne ancora delle altre acconce a questo medesimo fine, sì come sono il decoro, e la persussione. Conciossiecosache da servare è il decoro degli stili, o convenevolezza, che più ci piaccia di nomare questa virtù, mentre di essere o gravi, o piacevoli cerchiamo nelle scritture, o peravventura l'uno. e l'altro; quando si vede, che agevolmente procacciando la gravità, passare si può, più oltra entrando, nell'austerità 'dello stile : il che nasce, ingannandoci la vicinità, e la somiglianza, che aver sogliono i principi del vizio con gli estremi della virtà. pigliando quelle voci per oneste, che sonorozze, e per grandi le ignave, e per piene di dignità le severe, e per magnifiche le pompose. E d'altra parte, cercando la piacevolezza, puossi trascorrere, e scendere al dissoluto; credendo quelle voci graziose essere, che ridicule sono, e le imbellettate vaghe, e le insipide dolci, e le stridevoli soavi. Le quali pecche tutte, e le altre, che aggiugnere a queste si può, fuggire si debbono, e tanto più ancora diligentemente, quanto più elleno sotto spezie di virtù ci si parano dinanzi, e di giovarci promettendo, ci nuocono maggiormente, assalendoci sprovveduti. Nè è la persuasio. ne meno, che questo decoro, da disiderare, e da procacciare agli scrittori, senza la quale possono bene aver luogo o la gravità, e la piacevolezza; conciossiecosache molte scritture si veggono, che non mana cano di queste parti, le quali non hanno poscia quella forza, e quella virtà, che persuade; ma elle sono poco meno, che vane, e indarno si adoperano; se ancora questa rapitrice degli animi di chi ascolta esse non hanno dal lor canto. La quale a disegnarvi, e a dimostrarvi bene e compiutamente, quale e chente ella e, bisognerebbe tutte quelle cose raccogliere che dell'arte dell'orare si scrivono, che sono, come sapete, moltissime; perciocchè tutta quella arte altro non c'insegna, e ad altro fine non si adopera, che a persuadere. Ma io non dico ora persuasione in generale, e in universo; ma dico quella occulta virtù, che in ogni voce dimorando, commuove altrui ad assentire a ciò, che egli legge, procacciata più tosto da giudicio dello scrittore, che dall'artificio dei maestri. Conciossiecosachè non sempre ha colui, che scrive, la regola dell'arte insieme con la penna in mano. Nè fa mestiero altresì in ciascuna voce fermarsi a considerare, se la riceve l'arte, o non riceve, e spezialmente nelle prose, il campo delle quali molto più largo e spazioso e libero

è, che quello del verso. Oltrachè se ne ritarderebbe, e intiepidirebbe il calore del componente, il quale spesse volte non pate dimora. Ma bene può sempre, e ad ogni minuta parte, lo scrittore adoperare il giudicio, e sentire, tuttavia scrivendo, e componendo, se quella voce o quell'altra, e quello o quell'altro membro della scrittura vale a persuadere ciò, che egli scrive. Questa forza, e questa virtù particolare di persuadere, dico, M. Ercole, che è grandemente richiesta e alle gravi, e alle piacevoli scritture; nè può alcuna veramente grave, o veramente piacevole essere, senza. essa. Perchè recando le molte parole in una, quando si sarà per noi a dar giudicio di due scrittori, quale di loro più vaglia, e quale meno, considerando a parte a parte il suono, il numero, la variazione, il decoro, e ultimamente la persuasione diciascun di loro, e quanta piacevolezza, e quanta gravità abbiano generata, e sparsa per gli loro componimenti, e con le parti, che ci raccolse M. Carlo dello scegliere, e del disporre, prima da noi medesimamente considerate, ponendole, potremo sicuramente conoscere, e trarne la differenza. E perciocchè tutte queste parti sono più abbondevoli nel Boccaccio, e nel Petrarca, che in alcuno degli altri scrittori di questa lingua, aggiuntovi ancora quello, che M. Carlo primieramente ci disse, che valeva a trarne il giudicio, che essi sono i più lodati, e di maggior grido; conchiudere vi può M. Carlo da capo, che niuno altro così buono o Prosatore o Rimatore è, M. Ercole, come sono essi. Che quantunque del Boccaccio si possa dire, che egli nel vero alcuna volta molto prudente scrittore stato non sia, conciossiecosachè egli mancasse talora di giudicio nello scrivere, non pure delle altre opere, ma del Decamerone ancora; nondimeno quelle parti del detto libro, le quali egli poco giudiciosamente prese a scrivere, quelle medesime egli pure con buono e con leggiadro stile scrisse tutte; il che è quello, che noi cerchiamo. Dico adunque di costor due un'altra volta, che essi buonissimi scrittori sono sopra tutti gli altri, e insieme che la maniera dello scrivere de presenti Toscani uomini così buona non è, come è quella, nella quale scrisser questi; e così si vedrà essere infinattantochè venga scrittore, che più di loro abbia ne suoi componimenti seminate, e sparse le ragionate cose. Tacevasi M. Federigo dopo queste parole, avendo il suo ragionamento fornito, e insieme con esso lui tacevano tutti gli altri; senonchè il Magnifico, veggendo ognuno starsi cheto, disse: Se a queste cose tutte, che M. Federigo, e il Bembo vi hanno raccolte, risguardo avessero coloro, che vogliono, M. Ercole, sopra Dante, e sopra il Petrarca dar giudicio, quale è di loro mi-

glior Poeta, essi non sarebbono tra loro discordanti, sì come sono. Che quantunque infinita sia la moltitudine di quelli, da quali molto più è lodato M. Francesco, nondimeno non sono pochi quegli altri, ai quali Dante più soddisfa, tratti, come io stimo , dalla grandezza e varietà del suggetto, più che da altro. Nella qual cosa essi s'ingannano; perciocchè il suggetto è ben quello, che fa il poema, o puollo almen fare, o alto, o umile, o mezzano di stile; ma buono in se, o non buono, non giammai. Conciossiecosachè può alcuno di altissimo suggetto pigliare a scrivere, e tuttavolta scrivere in modo, che la composizione si dirà essere rea e sazievole; e un altro potrà, materia umilissima proponendosi, comporre il poema di maniera, che da ognuno bonissimo e vaghissimo sarà riputato; sì come fu riputato quello del Ciciliano Teocrito, il quale di materia pastorale e bassissima scrivendo, è nondimeno molto più in prezzo, e in riputazione sempre stato tra' Greci, che non fu giammai Lucano tra' Latini; tuttochè egli suggetto reale e altissimo si ponesse innanzi. Non dico già tuttavia, che un suggetto, più che un altro, non possa piacere. Ma questo rispetto non è di necessità, dove quegli altri, de'quali si è oggi detto, sono molti, e ciascuno per se necessarissimo a doverne essere il componente lodato, e pregiato compiutamente. Onde io torno a dire, che

se gli nomini con le regole del Bembo, e di M. Federigo esaminassero gli scrittori, essi sarebbono di un parere tutti, e di una openione in questo giudicio. Allora disse M. Ercole: Se io questi Poeti, Giuliano, avessi veduti, come voi avete, mi crederei potere anconsio dire affermatamente così esser vero come voi dite. Ma perciocchè jo di loro per addietro niuna sperienza ho presa, tanto solo dirò, che io mi credo, che così sia; persuadendomi, che errare non si possa per chiunque con tanti, e tali avvertimenti giudica, chenti son questi, che si son detti, co' quali, M. Carlo, stimo io , che giudicasse M. Pietro vostro fratello: del quale mi sovviene ora, che essendo egli e M. Paolo Canale, da Roma ritornando, e per Ferrara passando, scavalcati alle mie case, e da me per alcun di a ristorare la fatica del cammino soprattenutivi , un giorno, tra gli altri, venne a me il Cosmico , cho in Ferrara , come sapete, dimora, e tutti e tre nel giardino trovatici, che lentamente spaziando, e di cose dilettevoli ragionando, ci diportavamo, dopo i primi raccoglimenti fatti tra loro, eglive M. Pietro, non so come, nel processo del parlare a dire di Dante, e del Petrarca pervennero; nel quale ragionamento mostrava M. Pietro; maravigliarsi come ciò fosse, che il Cosmico in uno de' suoi Sonetti al Petrarca il secondo luogo avesse dato nella volgar poesia. Nella

qual materia molte cose furono da loro dette, e da M. Paolo ancora, che io non mi ricordo; se non inquanto il Cosmicomolto parea, che si fondasse sopra la magnificenza, e ampiezza del suggetto, delle quali ora Giuliano diceva, e sopra lo aver-Dante molto più dottrina, e molte più scienze per lo suo poema sparse, che non ha M. Francesco. Queste cose appunto son quelle, disse allora mio fratello, sopra le quali principalmente si fermano, M. Erco le, tutti quelli, che di questa openion sonot Ma se dire il vero si dee tra noi, che non so quello, che io mi facessi fuor di qui ; quanto sarebbe stato più lodevole ; che egli di meno alta, e di meno ampia materia posto si fosse a scrivere e quella sempre nel suo mediocre stato avesse; scrivendo, contenuta; she non è stato, così larga e così magnifica pigliandola, lasciarsi cadere molto spesso a scrivere le bassissimes, è le vilissime cose; e quanto ancora sarebbe egli miglior Poeta, che non è, se altro che Poeta parere agli uomini voluto non avesse nelle sue rime. Che mentreche reli di ciascuna delle sette prii, e della Filosofia, e oltracció di tutte le Cristiane cose maestro ha voluto mostrar di essere nel suo poema; egli men sommo, e mena perfetto è stato nella poesia. Conciossiccosaché affine di poter di qualunque cosa scrivere, che ad animo gli veniva; quantunque poco acconcia, e malagevole a ca-

per nel verso, egli molto spesso ora le Latine voci, ora le straniere, che non sono state dalla Toscana ricevute, ora le vecchie del tutto (a), e tralasciate, ora le non usate e rozze, ora le immonde e brutte, ora le durissime usando; e allo ncontro le pure e gentili alcuna volta mutando, e guastando, e talora, senza alcuna scelta o regola, da se formandone, e fingendone, ha in maniera operato, che si può la sua Commedia giustamente rassomigliare a un bello e spazioso campo di grano, che sia tutto di avene, e di logli, e di erbe sterili e dannose mescolato, o ad alcuna non potata vite al suo tempo, la quale si vede essere poscia la state si di fuglie, e di pampini, e di viticci ripiena, che se ne offendono le belle uve. Io, senza dubbio alcuno, disse lo Strozza, mi persuado, M. Carlo, che così sia, come voi dite; posciachè io tutti e tre vi veggo in ciò essere di una sentenza. E pure dianzi, quando M. Federigo ci recò le due comparazioni degli scabbiosi, oltrechè elle parute mi erano alquanto essere disonoratamente dette, sì mi parea egli ancora, che vi fosse

<sup>(</sup>a) Ora le vecchie del tutto ec. vecchie a lui no. Bembo Vol. X.

una voce delle vostre, dico di questa citta, là in quel verso:

Da ragazzo aspettato da Signor so.

Nel quale, So, pare detto in vece di Suo. forse più licenziosamente, che a grave e moderato Poeta non si appartiene. Alle quali parole trapponendosi il Magnifico. Egli è ben vero, disse, che delle voci di questa città sparse Dante, e seminò in più luoghi della sua Commedia, che io non avrei voluto, sì come sono Fantin, e Fantolin, che egli disse più volte, e Fra, in vece di Frate, e Ca, in vece di Casa, e Polo, e somiglianti. Ma questa voce Signorso, che voi credete, M. Ercole, che sien due, ella altro che una voce non è: e oltre a questo è Toscana tutta, e non Viniziana in parte alcuna: quantunque ella bassissima voce sia, e per poco sulamente dal volgo usata, e per ciò non meritevole di aver luogo negli eroici componimenti. Come una voce, disse M. Ercole, o in. qual modo? Dirollovi, rispose il Magnifico, e seguitò in questa maniera: Voi dovete, M. Ercole, sapere, usanza della Toscana (a) essere con alquante così fatte vo-

<sup>(</sup>a) Ciò non è usanza di Toscana almeno in oggi

ci congiugnere questi possessivi Mio, Tuo, Suo; in modo che se ne fa uno intero. traendone tuttavia la lettera del mezzo. cioè lo I e le U, in questa guisa, Signorso, Signòrto, in luogo di Signor suo, e Signor tuo; e Fratelmo, in luogo di Fratel mio; e Patremo, e Matrema, in luogo di Patre mio, e Matre mia; e Mògliema, e Moglieta, e alcuna volta Figliuolto, e così di alcune altre: alle quali voci tutte non si dà l'articolo, ma si leva; che non diciamo Dal Signorso, o Della Moglieta, ma .Di Moglieta, e Da Signorso; sì come disse Dante in quel verso, e come si legge nelle Novelle del Boccaccio, nelle quali egli e Signorto, e Moglieta pose più di una volta, e Fratelmo ancora. E dicovi più, che queste voci si usano, ragionando tuttodi, non so le nella Toscana, ma ancora in alcuna delle vicinanze sue, che da noi prese l'hanno, e in Roma altresi; e M. Federigo le dee aver udite a Urbino in bocca di quelle genti molte volte. Gosi è, Giuliano, disse incontanente M. Federigo. Ne pure queste voci solamente si usano tra quei monti, come dite, che nostre sieno; ma delle altre medesimamente, tra le quali una ven'è loro così in usanza, che io ho alle volte creduto, che ella non sia vostra. E questa è Avaccio, che si dice in vece di Tosto; conciossiecosache in Fi-

DELLA VOLGAR LINGUA renze (a), sì come io odo, ella oggimai niente più si usa, o poco. Alle quali parole il Magnifico così rispose. Egli non è dubbio, M. Federigo, che Avaccio voce nostra non sia tratta da Avacciare, che è Affrettare, molto antica, e dalle antiche Toscane prose ricordata molto spesso, dalle quali pigliare l' hanno Dante e il Boccaccio potnta, che Avacciare, in luogo di Affrettare più volte dissero. Dal qual verbo si fe' Avaccio voce molto più del verso, che della prosa, la quale usò il medesimo Boccaccio nelle sue ottave rime, se io non sono errato, alquante volte, e Dante medesimo per la sua Commedia la semino alquante altre. Nè l'una di queste voci, ne l'altra si vede, che abbia voluto usare il Petrarca: ma in luogo di Avacciare, che a uopo gli veniva, disse Avanzare, fuggendo la bassezza del vocabolo, come io stimo, e in questo modo innalzandolo :

Sì vedrem chiaro poi, come sovente (b)
Per le cose dubbiose altri s'avanza;

o pure ancora:

<sup>(</sup>a) Si usa in Contado.

<sup>(</sup>b) Non potea dire avaccio in rima qui.

E benchè'l primo colpo aspro e mortale Fosse da se, per avanzar sua impresa Una saetta di pietate ha presa.

La qual voce usò la Toscana assai spesso in questo sentimento di mandare innanzi, e far maggiore, non guari dal sentimento di Avacciare scostandola; conciossiecosachè chiunque si avanza, per questo si avanza, che egli si affretta, e si sollecita le più volte. Ma tornando alla prima voce Avaccio, ella poco si usa oggi nella patria mia, come voi dite, divenuta vile, si come sogliono il più delle cose, per la sua vecchiezza. Usasi vie più ne' suoi dintorni, e specialmente in quel di Perugia, dove le levano tuttavia la prima lettera, e dicono Vaccio. Avea così detto il Magnifico, e tacevasi: quando lo Strozza, che attentamente ascoltato l'avea, disse: Deh, se il cielo, Giuliano, in riputazione e stima la vostra lingua avanzi di giorno in giorno, e voglio io incominciare a ragionar toscanamente da questa voce, che buono augurio mi dà, e in isperanza mi mette di nuovo acquisto, non fate sosta così tosto nel raccontarci delle vostre voci, ma ditecene ancora, e sponetecene delle altre. Che io non vi potrei dire, quanto diletto io piglio di questi ragionamenti. E che volete voi, che io vi racconti più oltra, rispose'l Magnifico? Non avete voi oggi da M. Carlo, 342 DELLA VOLGAR LINGUA

e da M. Federigo udite molte cose? Sì di vero, rispose lo Strozza, che io ne ho molte udite, le quali mi potranno ancora di molta utilità essere o nel giudicare gli altrui componimenti, se io ne leggerò, o nel misurare i miei, se io me ne travaglierò giammai. Ma quelle cose nondimeno sono avvertimenti generali, che vagliono più a ben volere usare, e mettere in opera la vostra lingua, a chi appresa l'ha, e intendela, che ad appararla: il che a me convien fare, se debbo valermene, che sono in essa nuovo, come vedete. Perlaqual cosa a me sarebbe soprammodo caro, che voi, per le parti del vostro Idioma discorrendo, le particolari voci di ciascuna, le quali fa luogo a dover sapere, pensaste di rammemorarvi, e di raccontarlemi. Io volentieri ciò farei, inquanto si potesse per me fare, rispose il Magnifico, se più di spazio a questa opera mi fosse dato, che non è: che, come potete vedere, il di oggimai è stanco, e più tosto gl'interi giorni sarebbono a tale ragionamento richiesti, che le brievi ore. Per questo non dee egli rimanere, disse mio fratello, a queste parole trapponendosi, che a M. Ercole non si soddisfaccia. E posciache egli fu da noi jeri allo scrivere volgarmente invitato, convenevole cosa è, Giuliano, che noi niuna fatica, che a questo fine porti, rifuggiamo. Vengasi domani ancor qui, e tanto sopra ciò si ragioni, quanto a esso gioverà, e

sarà in grado. Vengasi pure, disse il Magnifico, e ragionisi, se a esso così piace; tuttavolta con questa condizione, che voi, M. Carlo, e M. Federigo, mi ajutiate; che io non voglio dire altramente. A queste parole/rispondendo i due, che essi erano contenti di così fare, quantunque sapessero, che a lui di loro ajuto non facea mestiero; e M. Ercole aggiugnendo, che esso ne sarebbe loro tenuto grandemente; tutti e tre insieme, sì come il di innanzi fatto aveano, dipartendosi, lasciarono mio fratello.

# GIUNTE

## AL LIBRO SECONDO

#### DI LODOVICO CASTELVETRO.

## Giunta (1).

M. S. In questa prima particella si contiene il Prolago del secondo libro della lingua Vulgare di Messer Pietro Bembo; nella quale egli conforta gli uomini Italiani a non voler permettere, che la lingua nostra Vulgare si sia fermata ne' termini della bellezza, per non andare più avanti, ne' quali è stata allogata dal Petrarca, e dal Boccaccio. E perchè, in confortandogli a ciò, pecca in forma, e in materia, usando argomenti, che non provano la'ntenzio-

ne sua, e prendendo cose per vere, che sono false, per riempiere gli argomenti; prima è da vedere, come gli argomenti addotti da lui conchiudano altro, che il predetto conforto; e poi quali cose false sieno state prese per vere. Adunque, argomentando con gli esempli di alcune nazioni, dice; che primieramente infinite cose furono scritte dagli Egiziani, poscia infinite da Fenici, dagli Assirj, da' Caldei, e da altre nazioni sopra essi; appresso infinite da' Greci, e con bella maniera; ultimamente infinite dai Romani, e con hella maniera; e molte dai nostri Volgari con bella maniera, per conservamento della memoria de'fatti lodevoli, e delle considerazioni sottili: e conchiude, che perciò non è da permettere, che la lingua Vulgare si contenti della bellezza, di che l'adornò il Petrarca, e'l Boccaccio. Ma come i predetti argomenti conchiudano altro, che quello, che ci vuol far credere il-Bembo, è assai manifesto, cioè: Dunque per noi Vulgari, che abbiamo scritte molte cose, e con bella maniera, sono da scriversene infinite ad esemplo de sopraddetti popoli; non ostante che la lingua nostra sia giunta a termine di bellezza, che paja che non possa trapassare più avanti: sì come: i Greci dopo Omero, e Demostene, e i Latini dopo Virgilio, e Cicerone scrissero infinite cose; quantunque la bellezza della lingua Greca avesse suo compimento in quelli, e la bellezza della lingua Latina

in questi. E così pecca, come appare chiaramente, nella forma dell'argomentare; tirando conclusione, non possibile a riuscire dalle proposizioni poste prima. Ora pecca in materia in molte cose; e prima presupponendo per cosa vera, che i Filosofanti abbiano divisa la vita umana nelle due vie narrate da lui: il che è del tutto falso. Perciocche la vita umana è da loro divisa in contemplativa, e in operativa. La vita contemplativa è quella, che per sua contemplazione mai non puè pervenire a opera alcuna; come, per cagion di esemplo, per contemplare, se il cielo sia composto di quattro elementi, o formato di una quinta sostanza, non si può perciò mai operare cosa alcuna. Ma la vita operativa è quella, che per sua contemplazione può pervenire all'opera, come, pognismo, per contemplare, se sia più utile a far le finestre della casa picciole, che grandi; si potranno fare o picciole, o grandi. Ma se si mettesse da una parte la contemplazione, che non può produrre opera, e la contemplazione, che la può produrre; e dall'altra parte l'opera, non avrebbe dubbio alcuno, che la parte, dove fossero state messe le contemplazioni, non fosse da antiporre alla parte, dove fosse stata messa l'opera; non essendo altro opera, che effetto, o esecuzione di una parte della contemplazione, la quale nel vero n'è producitrice, e comandatrice. Ora è da por mente, che quando si disputa, quale sia da antiporre , la vita contemplativa , o l'operativa, si dee intendere di quella operazione, e contemplazione, che è menzana, ne appartiene o alla santità, o alla malvagità dell'anima. Perciocchè, se s'intendesse ancora di queste, non avrebbe difficultà niuna la quistione; conciossiecosachè l'opera procedente dalla volontà santa sia da antiporre a qualunque contemplazione: io dico ancora a quella, che cerca diasapes re la volontà di Dio, la quale nulla giova, quando non è creduta , alla salute; ancorachè si mandasse a esecuzione. Senzachè è reputata molto più malagevole l' opera procedente da mente santa, che non è reputato il considerar quello, che del ba fare un Santo. Ma questa divisione di vita, e questa disputa, quale di loro sia da antiporre, è senza fallo superflua in questo luogo. Conciossiecosache o dividasi la vita umana nella predetta, o in altra guisa; o sia, o non sia l'una manifestamente da antiporre all'altra: sempre sia vero, che la scrittura è giovevole, per conservar la memoria de'fatti, e de'pensieri. È nondimeno da considerare, che la scrittura non rappresenta con quel giovamento i fatti, come fa le contemplazioni : perciocchè, se la scrittura racconta, pogniamo, come il misericordioso ha fatta la limosina al povero; per suo raccontare non fa mica limosina ad altri poveri. Ma se la scrittura racconta la contemplazione, pogniamo, come si dec edificare una casa: tutta la soddisfazione, che prese il contemplante, prendono altresi tutti coloro, che la leggono, e la ntendono. Ma io dico più, che se la scrittura racconta, come un malvagio uomo abbia ucciso un innocente, non trasporta danno niuno nel lettore, anzi bene, e tutto quel bene medesimo, che vi trasporta, quando racconta un fatto commendabile, cioè la conoscenza delle cose avvenute, per le quali, sì come per gradi, altri può montare alla contemplazione, e con l'esemplo altrui sapere, come si abbia da reggere in questa vita. Appresso il Bembo prende, e presuppone per vero, che il trovamento dello scrivere artificioso non sia una delle contemplazioni, delle quali ragiona; e che lo scrivere non sia una delle opere lodevoli, delle quali pure ragiona: poichè vuole, senza far distinzione niuna, che le contemplazioni, e le opere lodevoli non fossero di gran lunga giovevoli e dilettevoli a rispetto di quello, che sono senza le scritture. Il che nondimeno è falso; perciocchè il trovamento dello scrivere è contemplazione, non meno che si sia quella di qualunque arte; e lo scrivere è opera lodevole, non meno che si sia l'effetto di qualunque altra arte nobile. Poscia prende quel, che è falso, per vero qui in queste parole: È molto men Pietro Crescenzo Bolognese di costui più antico, a nome del

quale dodici libri delle bisogne del contado in volgare Fiorentino scritti per mano si tengono. E alcuni di quelli ancora, che in verso scrissero, medesimamente scrissero in prosa, sì come fu Guido Giudice da Messina: e altrove in quelle parole del terzo libro di questo volume là dove dice : Conciossiecosachè, non pur Dante la ponesse nelle sue prose, o ancora Giovanni Villani, ma eziandio Pietro Crescenzo per tutti i libri del suo coltivamento della villa, e Guido Giudice da Messina per tutta la sua Istoria della guerra di Troja, la si spargessero. Il quale Guido Giudice, comechè Ciciliano fosse, scrisse nondimeno toscanamente, sì come in quella età, che sopra Dante fu, nella quale visse, si potea: e altrove pure in quelle parole di quel medesimo libro, dicendo: Nè solo Giovanni Villani usò di dire Tutto, in vece di Tuttochè; ma gli altri antichi Prosatori ancora, sì come fu Guido Giudice, di cui dicemmo. Perchè è cosa manifesta, che Messer Pietro Bembo o credeva veramente, che Pietro Crescenzo avesse scritto il suo libro dell' agricoltura in Vulgare, e che Guido Giudice avesse scritta la distruzione di Troja in vulgare Toscano; e l'uno e l'altro in lingua più antica, che non era quella del secolo di Dante: o facendo vista di crederlo (perciocchè, primachè morisse, di molti anni con discreta maniera gli feci

io intendere l'errore, che in ciò prende va) con l'autorità sua si ha stimato di poter fare, che altri creda il falso per vero. Adunque Pietro Crescenzo scrisse i suoi libri di agricoltura in Latino, quale comportava quel secolo, i quali oggi si trovano scritti a mano per tutto, e stampati, e furono traslatati, senza dubbio, da alcuno Toscano al tempo del Boccaccio, o poco prima. Ora, che fossero traslatati, molti argomenti fortissimi il possono provare; ma speziali mente questi due: cioè prima il trovarsi molti vocaboli , e modi di dire Latini mal volgarizzati, postivi, si come snole alcuna volta avvenire, per la stanchezza del trassi latante, e per isfuggire la fatica di cercare i vocaboli, e i modi propri della lingua: Poi il non conservarsi ne nomi delle erbe nel Vulgare l'ordine dell'Abici; che ne predetti nomi nel Latino si conserva ancorache l'erbe conservino quel medesimoordine nel Vulgare, e nel Latino. Ma che fossero traslatati al tempo del Boccaccio e da un Toscano, appare chiaramente a chi riguarda lo stilo, il quale se il Bemboi non riconosce per istilo di quel secolo, for non ne posso altro. Appresso Guido Giusdice da Messina scrisse medesimamente in Latino non più lodevole di quello, nel quale scrisse Pietro Crescenzo, il libro della distruzione di Troja (che questo è il più comune titolo di quel libro) e per tutto ne sono degli esempli scritti a mano, e

degli stampati, infin quasi in su'l nascimento dell' arte della stampa: il quale fu recato in Vulgare da Ser Cessi Notajo di Firenze, che visse al tempo del Boccaccio, sì come ne possono rendere testimonianza alcuni versi posti nella fine di un testo antichissimo scritto a mano della traslazione del detto libro, che si trova appo me; senza dare ora altre prove, che il libro sia stato volgarizzato, e da persona Toscana del predetto secolo. Aucora io non veggo, come non prenda il Bembo il falso, in luogo di vero; dicendo, che si debba tenere a vergogna del nostro secolo, se non trapasseremo noi il Petrarca, e'l Boccaccio, nella bella maniera della scrittura; perchè la lingua Latina si sia purgata a questi tempi dalla ruggine de rozzi secoli passati; e perche questa lingua si possa dire di poco nata a rispetto della Latina. Conciossiecosache quanto più si sia atteso; o si attenda al purgamento della lingua Latina, tanto meno sia vergogna al nostro secolo, se peravventura mancasse al purgamento di quest' altra. Perciocchè, quando altri è tutto occupato intorno a una impresa, è scusato, se meno attende a un'altra, non che sia tenuto ad attendervi più, che non faceva, quando era disoccupato. E quantunque la lingua Latina durasse più, mentre si parlò, che non ha fatto infino a qui la nostra Vulgare; nondimeno non è corso più spazio di tempo tra Ennio, e

Gicerone ; cioè tra I primo scrittore Latina. di grido, e'l perfettissimo, che si abbia fatto tra i primi scrittori Vulgari lodati, e'l Boccaccio: in guisa che il crescere della lingua Latina cessò così tosto tra i Latini, come il crescere della lingua Vulgare è cessato tra' Vulgari. Ultimamente è da sapere, che il Bembo si affatica in vano a confortare gl'. Italiani a scriver Vulgare, proponendo loro la speranza di avere a trapassare il Petrarca, e'l Boccaccio in bellezza di stilo; prendendo egli, stilo, nella guisa sua: dovendo avvenire nella lingua Vulgare-quello, che veramente è avvenuto nella Greca, e nella Latina, e non quello, che è falso, e presuppone il Bembo essere avvenuto. Le quali, poiche una volta da quella altezza gloriosa di stilo scesero, alla quale pian piano erano salite, mai più non mi risatirono; sì come dopo Demostene in tano ti secoli, che si parlò la lingua Greca, non si trovò alcuno, che vi si avvicinasse, non che il passasse; nè dopo Cicerone in tanti secoli, che medesimamente si parlò la lingua Latina, non fu pure uno, che gli si accostasse, non che l'abbia avanzato. Laonde può bene il Bembo confortare gli Italiani a scrivere Vulgare; poiche molti dopo Demostene scrissero Greco, e dopo Cicerone molti scrissero Latino; ma senza proporre loro speranza di dovere andare avanti al Boccaccio, o al Petrarca in gloria di stilo. Ora di questo, cioè che la cosa stea, come dico, e il perchè; se altri volesse sapere più a largo; legga Velleo Paterchio nel fine del primo libro della sua Istoria, dal quale siamo certi, che resterà pienamente appagato.

#### Giunta (2).

M. S. Io dubito, che il sogno di Giulio formato dal Bembo non sia fatto, come si conviene; perciocchè i sogni, per gli quali ci è rivelata la verità delle cose ignorate da voi , le quali sono o avvenute, onda avvenire, ci si presentano alla immaginazione nostra per l'una delle due vie: cioè o per l'apparenza delle cose, quali appunto sono avvenute, o deono avvenire; sì come si può prendere l'esemple delle: cose avvenute dal sogno di Lisabetta appresso il Boccaccio, nel quale Lorenzo, appa-. rendole, narra l'accidente della morte sua, come fu. E si può prendere l'esempio delle cose, che deono avvenire, dal sogno di Talamo di Molese, pure appresso il predetto Boccaccio; nel quale egli vide chiaramente quello, che avvenne alla moglie ritrosa il di seguente. O per via dell'apparenza di cose molto diverse dalle avvenute, o dalle doventi avvenire, ma non di meno significazioni di quelle; sì come si può medesimamente prendere l'esemplo del sogno di Gabriotto appresso il Boccaccio, a cui pa-Bembo Vol. X. 23

354

reva di essere in una selva, e aver presa una cavriuola, e averle messo un collar di oro al collo; e di vedere una veltra nera le mettesse il muso nel senove gli strappasse il cuore; significandosi per la selva il Giardino, per la cavriuola l'Andriuola, per il collar di oro il matrimonio, e per la veltra nera la morte subitanea. Ed è da por mente, che quando ci rileva la verità delle cose da noi ignorate, per la via dell'apparenza delle cose molto diverse, mai in quello stesso sogno le predette cose diverse non sono dichiarate, ne sposte; conciossiecosachè sarebbe troppo gran superfluità, che per virtu Divina in quel predesimo sogno: ci fosse significata e figurata oscuramente; e poi manifestata apertamente. Ma è solamente significata e figurata oscuramente 3: acciecche noi poscia: essendo testi, ci affatichiamo per noi stessi di pervenire alvero sentimento, o ricorriamo ad alcuno: amico di Dio, dotato del dono d'interpretare\_i sogni, che ci palesi; sì come Faraone, avendo in sogno vedute le sette vacche grasse, e le sette magre, e le setspighe piene, e le sette vote, nè per se intendendole, ricorse a Gioseffo, che glie le dichiarasse. Perchè è da dire, che il Bembo non abbia servato quel, che si: conveniva servare in forma in questo sognos poichè, dimostrandoci le cose, che doveano avvenire; con apparenza di cose molto diverse; cioè col Cigno Ercole Strozza,

col Tevere la lingua Lapina, con l'Arno la Vulgare; col dimorarvi lo scrivere; non dovea in questo stesso sogno farsi rivelare la significazione da non so chi. Laonde manifesta cosa è che la prima oscurità per le cose diverse è superfluità; o il secondo manifestamente bastando, o l'una, o l'altro. Ma in questo sogno stesso hacci ancora un'altra cosa non lodevole, la quale è; ohe il Bembo fa, che Giuliano si maraviglia di quello, di che niuno si maraviglierebbe, e ne cerca la cagione; e di quelle, di che ognuno si maraviglierebbe, non sì gran maraviglia potea parere a Giuliano, cheanimali, o uccelli, come cigni, avvezzi a vivere in compagnia, si rallegrino della venuta di un altro animale, o uccello, o cigno che da loro sia stato alcun tempo lontano, o ancora loro sopravvenga di nuovir? E che di ciò si dovesse cercar la cagione? Ma che un fiume, cioè il Pò abbia generato figliuoli, che sia della spezie dei frumi, ma della spezie degli uomini, e che quel figliuolo uomo si trasforma in cigno, e non pure esso, ma ancora altri uomini si trasformino in cigni; questo era ben cosa muova e maravigliosa; e degna che se ne cercasse la cagione, non che si dovesse addorre per ragione, per far cessare la primas maraviglia.

olloni seco e e e e e

is and sittozaka

# Giunta (3).

M. S. Già abbiamo detto, quali vie si dovrebbono tenere a provare la buontà di una lingua di un secolo, perchè si dovesse antiporre a quella di un altro; niuna delle quali è perciò tenuta dal Bembo a provare, che la lingua del secolo del Boccaccio, e del Petrarca sia da mettere avanti a quella del nostro. Ma egli tiene altre vie, le quali non prevano punto la maggioranza della nostra lingua, inquanto lingua, ma sì la maggioranza del Poeta, e del Prosatore, in avere, ec. Manca il rimanente.

Manca ancora le altre giunte al libro II. del Bembo, dicendosi nel M.S., che il perderono in Lione a' 26. di Settem-

bre del 1567.

## NOTE

DI.

## CELSO CITTADINI

#### SOPRA LE PROSE

Dell'edizione di Firenze presso il TORRENTINO.

PROSE DI M. PIETRO BEMBO. Nota. Vi manca l'articolo le, che si richiede sempre a tutti i Nominativi.

Nelle quali si ragiona della Volgarlingua. Nota. La Volgar lingua è spezie universale della nostra lingua, la quale si distingue in Italiana, in Spagnuola, in Francese, in Inglese, in Tedesca: e Italiana in Toscana, in Lombarda, ed in altre: e la Toscana in Fiorentina, in Sanese, in Pisana, ed in altre. Ma il Bembo si restringe in quest' Opera a parlare solo della Fiorentina. Adunque il titolo suo qui è falso, che dovea dir della Fiorentina lingua; ovvero valersi degl' Idiomi tutti di tutti i volgari; poiche i Sanesi dicono due, suoi, miel, che Fiorentini dicono dua, sua, mia.

Scritte al Cardinale de Medici che poi fu creato a Sommo Pontefice. Nota. Ranciume, e Idiotismo da non seguire.

Fac. 1. lin. 1. Messer: Nota. Siccome i Fiorentini di Meosire fecero Messere, così i Sanesi di Mio Sire fecero Missere. E però si può usare l'uno, e l'altro secondo buona lingua.

### LIBRO PRIMO.

Fac. r. lin. 3. Et de. Nota. La nostra lingua non ammette mai parola alcuna, che termini in lettera consonante, se non per accidente, e fuor solamente alcune particelle, che finiscono in lettere liquide, come or, per. Ma t non è per accidente in Et, e non è lettera liquida; adunque è da acriversi semplicemente e, ovvero seguendo vocale, alle volte ed, e così si trova sem-

pre usato da' buoni scrittori.

ivi. lin. 6. Et la. Nota. Non si troverà alcuno, che proferisca et la, ma per forza della natural proferenza Toscana si dovrà dire ella per esser sopra l'e l'accento acuto, e per tramutare la nostra lingua simili consonanti nella prima seguente, come di con la, fa colla, e di per la pella. Così fecero anco i Latini di perlogo, pellogo, di subfero suffero, di conloco colloco. E così non doveva dire edde suoi, come si proferisce e nel terzo, e nel quinto, ed alleviati, e nel quarto per fuggir quel suono di ed ad, era ben dire e ad. Or io non so vedere per qual ragione il Bembo aggiunga la B ad A, e ad, e ad al: e non vegga, che la medesima ragione gliela doveva far soggiugnere anche ad e, come anche si dee fare ad o, quando dopo lui segua lettera vocale, e così anche a, se, che, ne, e ma, di che vedi le nostre origini.

pag. 2. fac. 2. lin. 6. Altramente. Nota. Altrimenti dicono i Fiorentini.

ivi fac. 2. lin. 10. Vie. Nota. Via è il primitivo, che è di due sillabe, onde per amora del numero si fa viè di via concaecento sopra l'è: dove in via è sopra l'I.

Nota. Idiotismo fiorentino, che è mandarebbe dall'infinito mandare, non mandere.

Ossaivi lin. 14. Propriamente. Nota. In sutti i Testi del Decamerone è scritto sempre propio, e propiamente, come vuole la nostra lingua. Di che è da vedere le nostre Origini della nostra lingua.

usato pur, perchè significa solamente: e però qui è soverchio.

Nota. Va per due V vedi a c.....

Difettu oso dell' articolo delle.

ivi lin. 11. I dotti uomini. Nota. I Dotti non usato mai dal Boccaccio nel Decamerone.

ivi. lin. 14. Ha di più. Nota. Non usato mai dal Boccaccio, nè da alcuno buono scrittore, e bastava dire ha più, e la particella di non può reggere un avverbio. rara. Nota. O da.

ivi lin. 5. A quelli dì. Nota. A que di. ivi lin. 9. Di quanto acciò fa mesticro. Nota. È da scrivere a ciò, ad hoc, perciocche quando della particella, e del nome non se ne può formar voce in forma d'avverbio, non si può unirlo; e però non scrivere arroma per a Roma; accesare per a Cesare.

continuo. Nota. La nostra lingua non ama quel uo conde di Capua fa Capoa, di vidua, vedova, e così di continuo continovo. pag. 6. fac. 1. lin. 2. Da quali hanno la leggi della lingua. Nota. Si niega in quanto a pura lingua.

pag. 7. fac. 1. lin. 7. In Firenze. Nota. A Fiorenza era da dire per esser movimento a luogo. In significa stato in luogo.

ivi lin. 20. A dieci di di Dicembre veniva. Nota. Perchè no: a dieci di veniva di Dicembre l'anno 15.

to hora, almeno per far differenza da ora verbo, e da ora aura. Ma qui credo sia error di stampa, perciocche il Bembo usa scrivere hora. Vedi a c 37. 2.

usare quel vocabolo Sciancato. Nota Per usare quel vocabolo Sciancato non si curò rimproverare a mis. Ercole il difetto, del quale non avea colpa alcuna contra i pre-

cetti del Galateo, massimamente senza veruna necessità.

vere acciò che, ed acciocche, ed a ciò che.

A ciò, ed acciò si può scrivere.

ivi lin. 14. Recatovi da famigliari le Sedie. Nota. Un altro avrebbe detto recatevisi.

ivi lin. 15. Dintorno. Nota. dintorno,

e d'intorno si può usare.

ivi lin. y. Fiata. Nota. Fiata è di tre sillabe: i Poeti la possono fare di due.

ivi lin. 21. Perciocchè. Nota. Per ciò che, e perciò che, e perciocchè si può dire.

pag. 8. fac. 1. lin. 1. Venuti a dire della Volgar lingua. Nota Dunque qui volgare è contrapposta a latina, genere a genere s dunque erra il Bembo.

ivi lin. 9 Si come. Nota. Quasi era da dire, perciocchè altro è quasi, altro sicut.

ivi lin. 13. Vorrei. Nota. Vi va l'accento, o apostrofo: e che sia vero, non fa raddoppiare la significazione quando fesse consonante.

vi lin. 23. Avezzo. Nota Va per due V, perciocchè il D, di advezzo non vi si può perdere, ma si tramuta nella seguente necessariamente.

ivi lin. 24. Trametta. Nota. Perciò che trametter significa cosa molto diversa da

intramettere, come pare, che voglia dire qui il Bembo.

ivi fac. 2. lin. 10. Dello scrivere, e comporre. Nota. Si suole sempre replicare il segno del caso, essendo così diverso, come qui.

vi lin. 13. Giamai. Nota. E necessario scrivere già mai, o giammai, perchè così

vuole l'acuto accento.

ivi lin. 17. Dotti, e scienziati. Nota. Secondo il Boccaccio è il medesimo dotto, e scienziato, anzi egli non usa mai dotto, ma în quella voce scienziato. ....

ivi lin. 19. Rimproverargliele. Nota. Idiotismo. Oggi si fa accordare con la cosa, e però qui si ditebbe rimproverarglielo.

ivi lin. 23. Altretanto. Nota. Altrettanto è necessario serivere, perche l' E di altro e tanto fa raddoppiare il T di tanto. ivi lin. 24. Nota. Si può scrivere, come qui alloncontro, e all'incontro, e al-

lincontro, e allo 'ncontro.

pag. 9. fac. 1. lin. 11. Si come a Romani era più vicina la latina favella, che la Greca. Nota. Non risponde all' esempio, perciocchè i Romani avevano la lingua prisca che era come a noi quella del Boc-"caccio, e di ser Brunetto.

ividin. 14. Nella Latina tutti nascevano, e quella insieme col latte delle nutrici beveano. Nota. Non è vero: che l'im--- paravano da maestrio en la militario en la sel

ivi lin. 18. Usavonla. Nota. Di usava terza del meno, è impossibile fare usavono, se non per barbarismo Fiorentino.

ivi lin. 20. Il che a noi avviene della Latina. Nota. Signor no, che noi parliamo la Latina del nostro tempo alterata per accidente dall'antica, non per sustanza di corpi, se non pochi affatto, come da panis diciamo pane, di vinum vino, di Roma con o aperto, Roma con o chiuso.

ivi lin. 8. Due favelle possediamo ec. Domestica che è la volgare, istrana, che è la Latina. Nota. Vedi meglio nel trattato suddetto.

ivi lin. 22. A Romani era la Latina più vicina. Nota Paralogismo. Bisogna distinguere da Romani del primo secolo, a gli altri degli altri secoli. Perciò che altrimenti parlavano al tempo di Ennio, altrimenti in quel di Virgilio; ed in ciascheduno di detti tempi parlavano la medesima lingua Latina, ma alterata per accidenti, non per corpi.

pag. 10. fac. 1. lin. 20. Preposta. Nota. I Toscani per lo più tramutano la preposizione prae de Latini in pro, dicendo per caso, proposto, propositura, proponen-

do, prosunzione.

pi da Romani uomini fosse la Greca lingua in più dignità avuta, ohe la Latina. Nota Come si pruovano?

pag. 11. fac. 1. lin 16. Per adietro.

Nota. Per addietro, o per a dietro.

ivi lin. 19. Per innanzi. Nota. D'In, en di anzi non si può formare se non inan-

zi, non si trovando nanzi, ma anzi.

ivi lin. 25. Siano. Nota. Essendo siano di tre sillabe, e amando la nostra lingua la dolcezza, e la facilità, usa più tosto sieno di due, come altre simili; cioè fieno per fiano.

ivi lin. 27. Possano. Nota. Di possint Latino tramutato il T in Q si fa possino.

ivi lin. 29. Ne' buoni tempi. Nota. Ne per nec è da scrivere, almeno per far differenza da ne particella disgiuntiva, e da ne preposizione del terzo caso.

ivi lin. 33. Quanta ella da poi ha ec.

ricevuto. Nota. Ricevuta era da dire.

ivi fan. 2. lin. 7. Dante, Petrarca ec. Nota. Perchè lasciar qui addietro S. Caterina. Sanese, che per purità, se non per eleganza non radè un pelo al Boccaccio?

era eziandio lingua a Romani ne gli antichi tempi. Nota. Per corpi l'istessa, non per accidenti, e ciò si prova.

Nota Qui è da scrivere bonissimo, perciocchè la nostra lingua non può senza dittongo nella prima sillaba aver mai dittongo alle propinque senza accento acuto sopra. Ma in questo luogo esso accento acuto sopra la sillaba nis, e non possono essere due accenti acuti in un'istessa parola: adunque era da scrivere bonissimo.

memoria negli antichi edificij. Non avevasil Bembo veduto bene: che in Roma ve no trovo molti esempj. Vedi le nostre origini della lingua Volgare nel 20. capo.

ranno, come noi, ma in parte.

ivi lin. 26. Si come il volgo alle volte quando parla, e quando scrive fa: Nota: E questa è la Volgar lingua di que' tempi, come è di noi lo scrivere lui per eglivivi lin. 28. Non dimeno tutti o Greci, o Latini Nota. Si quanto a' corpi delle parole, non già quanto agli accidenti loro

be ella come che sia, trapelata. Nota. Vendi nostre origini.

Altri direbbe in. 4. Ad usanza. Notasa Altri direbbe in.

ivi lin. 9. Una moderna ec. l'altra antica. Nota. L'una direbbe altri per do ver rispondere a quel l'altra e paralogismi sono questi.

ivi lin. 13. Ma che essi una terza n'estvessero. Nota. N' aveano una sola juna era: parlata diversamente dai Letterati, e da gl'Idioti. Vedi esempi sopra ciò addotti da me nelle mie origini della lingua Volgare. sivi lin. 34. Giuogo. Nota. E poetico gioco: le prose hanno giuoco, come qui

pag. 13. fac. 1. lin. 10. Averrà. Nota. È da scrivere per due V, consonanti, co-sì avverrà: perciò che viene da advenirà; o avverrà: è regola certa, che il D della preposizione si tramuta nella sua susseguente consonante come di adfermo si fa affermo, di adprodo si fa approvo, è così di advengo avvengo. E voi medesimo Bembo a car. 45. 2. il date per regola.

ivi fac. 2. lin. 4. Incominciarono il Barbari ad entrare nell'Itàlia. Nota. Veg-

gasi le nostre origini.

rono, e tenner piè, così ella crescesse.

Nota E della vera cagione di ciò veggasi
il nostro trattato della nostra lingua stampato in Venezia.

cominoiò con servile voce. Nota. Si nega. Le voci non si sono se non in poca cosa alterate quanto a' corpi, ma solo negli ac-

cidenti.

pag. 16. fac. 1. lin. 7. Da altri. Nota. Altrui direbbe altri.

ta. Non usato da huono alcuno, e da non usarsi per non esser della lingua, perciocchè la particella oltra non può ricevere

dopo se la particella che, ma vuol sempre dopo di se il quarto caso, quando non è avverbio, che allora può stare assolutamente. È dunque da dire senza che.

ivi lin. 6. Soverchi. Nota. Soverchij.

pag. 19. fac. 1. lin. 2. Per conto. Nota. Per cagione era da dire, che conto significa racconto, o ragione, latin. computum.

ivi lin. 8. Tramessa la lezione. Nota. Improprio verbo per intermissa Latino. Dismessa si direbbe ora propiamente, e non si troverà esempio del suo tramettere.

pag. 20. fac. 2. lin. 2. Non solamente Catalani. Nota. Senza articolo è reputato

esser barbarismo.

ivi lin. 4. Spagniuoli. Nota. Se di Bologna si fa Bolognesi, di Spagna si dee far Spagnuoli senza I davanti all' U, altramente di Francia si doverebbe far Franciesi.

ivi lin 5. Alfonso d'Aragona figliuolo di Ramondo Beringhieri. Nota. Erra, credo in Istoria, che genero suo fu, non

figliuolo.

pag. 21. fac. 1. lin. 3. Quello. Nots. Quello significa sempre quella cosa posto così assolutamente, e non relativamente, che cosa prossima è da dir quel, che, Quel che'n Tessaglia ec. disse il Petrarca.

pag. 22. fac. 1. lin. 3. Operata. Nota. Per adoperata non so, che si possa usare. ivi lin. 5. Che non ne ho letti altret-

tanti de Nostri. Nota. Che argomento è

questo? Io non ho letto cento poeti Toscani! adunque non se ne trovano tanti? In quattro volumi a penna nella libreria Vaticana, credo, che passino più di centocinquanta poeti Toscani, e altrove molti altri in due altri volumi.

pag. 23. fac. 1. lin. 9. Levatone la Provenzale. Nota. Levatane è toscano par-

lar puro.

ivi fac. 2. lin. 4. Il medesimo Arnaldo. Nota. Il suddetto, o il già detto direbbe il Boccaccio.

ivi lin. 12. Ne' mezzi versi. Nota. Nel

mezzo de versi era da dire.

ivi lin. 10. Oltra ohe. Nota Senza che: pag. 24. fac. 1. lin. 1. Oltra quelle. Nota. Oltr'a quelle.

ivi. lin. 2. Avenne. Nota. Avvenne di

advenire.

ivi lin. 7. Da loro lontanando. Nota. Allontanarsi, da non usare, benchè sia

del Boccaccio n. 14.

ivi lin. 13. Poggiare, obbliare ec. Nota. Questi vengono tutti dal Latino, cioè da podiare, oblivisoi, rememorare, assimulare, vadare, dominari, reparare, gloriari, e l'altre, benchè dal Latino imbarbarito, e guasto.

venzali usata ec. che da' Toscani. Nota. Co-

me si pruova egli?

ivi lin. 20. Chero. Nota. Da quaero dunque non è tanto strano, che di quello si Bembo Vol. X. 24

saccia chello, come di qui si sa chi e di quae che

Pag. 25. fac. 2. lin. 1. Bozzo. Nota. Viene da Abortus Latino.

Nota. Sono Latini, e da essi sempre abusati.

pag. 27. fac. 2. lin. 1. Oltrachè. Nota.

E compagno del di più.

pag. 31. fac. 2. lin. 6. Et rimare. No-

ta. El rimare.

pag. 32. fac. 1. lin. 2. Perdendo di Secolo in Secolo. Nota. Perdendo senza affisso e barbarismo, o solecismo, percio che è attivo, e qui è passivo; doveva dunque dire perdendosi.

pag. 33. fac. 1. lin. 1. Nessuna. Nota. Non usata mai dal Boccaccio, che dice sempre niuna, o veruna con le negazioni.

pag. 33. fac. 2. lin. 8. Ad un modo volgarmente favellano i Napoletani ec ad un altro i Lombardi. Nota. Altrettanto avenne, ed avveniva della lingua Latina, che altramente era parlata in Roma, ed altramente in Padova; in Parma, e che più, fino in Preneste, che è vicina a Roma venti miglia.

pag. 35. fac. 1. lin. 13. Prepone. Nata. Almeno aveste detto. propone, come si dice proposto, e non preposto, se non vos levate dire antepone.

pag. 36. fac. 2. lin. 1. Valenziano. No-

ivi lin. 8. Dacapo. Nota. O Daccapo, o da capo.

pag. 37. fac. 1. lin. 6. Valessimo. No-

ta. Barbarismo doppio per valessero.

ivi fac. 2. lin. 11. Le Lingue della Grecia. Nota. Barbarismo grandissimo: era da dir le Lingue principali.

ivi Eran quattro. Nota. cinque.

pag. 38. fac. 3: lin. 4. Apoco. Nota:

ivi lin. 5. A quello d'oggi. Nota. A

quel era da dire.

ivi lin. 9. Infranceserebbe. Nota Il Boccaccio con buon giudizio per non usare quelle tre sillabe disse alla Sanese revocareste, e qui se n'usano quattro.

ivi lin. 13. All' oncontro. Nota. All'oncontra è da scrivere, non si trovando questa voce oncontro.

ivi lin. 12. A mano. Nota. Per in mano, o alle mani, perciò che a mano in significazione d'avverbio significa altro.

pag. 39. fac. 1. lin. 4. Apieno. Nota. Quando è in forma d'avverbio come qui va scritto con due P. così appieno, o a pieno distintamente.

ivi Nulla di ciò gli credette, nè glielo fece buono in parte alcuna. Nota Sì egli.

ivi lin. 12. Arebbe. Nota. Se si parlasse di far ara, o arare starebbe forse bene. Averebbe scrivi, che si scrive bene. Questo ora non si troverà già fatto ne buoni.

ivi fac. 2. lin. 5 Prepone. Nota, Pro-

372
porre è Toscano; come di propositus si fa
proposto, non preposto.

pag. 40. fac. 2 lin. 13. Per dimostrarci, che la sua lingua queste, o quelle par-

ti ha. Nota. Abbia era da dire.

pag. 41. fac. 1 lin. 1 Nessuno. Nota: Non è delle prose. Senza dubbio il Boccaccio non l'usò.

ivi lin. 8. Prepone. Nota. Se non fosse per error di scrittura, non si trovara nel Boccaccio, il quale usa sempre propone, benchè in significazione diversa da quela che usa qui il Bembo: altramente non si potrebbe di praepositus far preposto.

ivi lin. 2. In Lingua Fiorentina. No.

ta. Ma non pura.

pag. 42. fac. 1. lin. 7. È adunque la Fiorentina Lingua più gentile. Nota, Se gli avesse scritti tutti in Lingua Fiorentina, sarebbono molto diversi. Veggasi la traduzione di Cornelio Tacito del Davanzati.

pag. 43. fac. 1 lin. 5. Toscane voci.

Nota. Non risponde a' Fiorentini.

ivi fac. 2. lin. 4. Niuna lettera radadoppiano già mai. Nota. Come no? che die

cono pur cossa per cosa, e altre.

pag. 46. fac. 1. lin. 5. Abondevole, Nota. La Lingua Toscana sempre quando le parole Latine non sono privative, raddoppia la prima consonante della prima sillamba, in opinio, obedientia, abundantia ec. E la ragione perchè ciò faccia si dirà altrove.

ivi fac. 2. lin. 6. Di gran lunga pris miera. Nota. Così appelliamo al Tribunal della verità e dell' esperienza, e a quel, che ne scrive il Muzio nelle sue Battaglie.

pag. 47. fac. 1. lin. 6. Con la Fiorent tina Lingua scrivono, se letti vogliono essere. Nota. Si nega, e la nuova il chiarisce. In Toscana lingua sì bene. Dunque Misr Cino, Guittone, Guinizzello, e Mico, che non furono Fiorentini, non son letti? 3 23

ivi fac. 2. lin. 6. Quella lingua nella culla, e nelle fasce apparata. Nota. Quella del Volgo sì bene, non quella de buoni scrittori, le quali sono fra loro molto di verse. E facciasene il paragone.

pag. 50. fac. 2. lin. 1. Si vede mutato, e differente. Nota. Bastava differente; o almeno dir diverso.

pag. 52. fac. 1. lin. 20. Del dire. No. ta. Di dire.

ivi lin. 21. Lontani dall' usanze det Popolo. Nota. Anzi de' letterati ancora, come afferma l'istesso Cicerone.

ivi fac. 2. lin. 13. Non si può per noi compiutamente, sapere. Nota. Anzi nè anco conjetturalmente.

ivi lin. 20. Possano. Nota. Di possint

possino, come di legant leggano.

pag. 53. fac. 2. lin. 1 Meraviglia. Nota. Meraviglia è delle rime, e de'versi: Maraviglia delle prose.

pag. 54. fac. 2. lin. 7. Da i loro. Nota. I Toscani non usano mettere l'articolo

374 dopo queste particelle, onde dicono da' loro ec. seppellendo nell'apostrofo esso articolo I.

pag. 56. fac. 1. lin. 13. Ragioneremo: Nota. Alla Sanese, o comune è più regolata, perciò che di ragione non si può far se non ragionaremo. Ragioneremo vien da ragioner, che è provenzale, da cui l'han, no appreso i Fiorentini, e per conseguenza è harbarismo.

pag. 61. fac. 1. lin. 3. Dubbii. Nota. Va scritto con due ii, così dubbii, altrazmente non verrebbe da dubbio, ma da dubbo. Er se rubbo fa rubbi, e rubbio rubbii, dubbio dee far dubbii.

mane è puro Toscano.

ivi n. 20. Costor due. Nota. Oggi non si direbbe così con buona usanza.

pag. 60. fac. 1. lin. 3. Ogni occasion data. Nota. Non usata mai dal Boccaccio. ivi lin. 7. A casa mio Fratello. Nota. Si tace qui il segno del caso di, come si usa alcuna volta appo i buoni autori. A casa questi Usurai, disse il Boccaccio; volgarmente per ognuno si dice: a casa Pic-

colomini, a Casa Tolomei per di a casa de ec.

ivi fac. 2. lin. 16. E gli tre. Nota. E;

tre era puro parlar toscano.

for large to the transfer or the first

Note. Delic sikac.

# LIBRO SECONDO.

pag. 63. fac. 1. lin. 4. Loda. Nota. Par seche appo gli antichi sia differenza fra lode, e loda, che quella significa lode laus, e questa canzone, o landamento in iscritto vi lin. 9. Dio. Nota. Dio è sempre ca-

so obbliquo, Idio, e Iddio è retto.

ivi fac. 2. lin. 11. Ora. Nota. Va scritta con aspirazione così, hora, per far differenza da ora verbo, e da ora aura, perciò che in Latino si scrive hora, e hora ha scritto il Petrarca, e tutti i migliori.

pag. 64. fac. 1. lin. 15. Infinite cose si scrissero. Nota. Furono scritte è il dirit-

to modo di scrivere.

ivi lin. 18. Le discipline: Nota. Questo le qui è soverchio, e bisognava ripetere di tutte le.

ivi lin. 21. Gareggiarono. Nota. Va per

un R solo, perciò che vien da gara.

ivi lin. 25. Peraventura. Nota. Vi vanno due V per venire da adventura, che il D si tramuta in V qui.

cessa è de versi, succeduta delle prese. Si

dice bene il successo delle cose.

ivi fac. 1. lin. 11. Piero dalle Vigne. Note. Delle Vigne. ivi lin. 18. Guido Guinicelli Bologne-

se. Nota. Era Pisano.

ivi lin. 19. Anch' egli. Nota. Questo anch' egli è impropriamente detto qui, perciò che Dante non ha lodato, che si dica qui alcuna de' soprannominati.

pag. 65. fac. 1. lin. 27. Pietro Crescenzio. Nota Pier Crescenzio scrisse latinamente: dunque si doveva qui dire il volgariz-

zamento dell' opera di lui.

ivi fac. 2. lin. 10. Facultà. Nota. Facultà non si legge mai, se non per roba, sustanzia, per disciplina, o scienzia.

ivi lin. 20. L'antico suo splendore, e vaghezza ha ripresa. Nota. Non può ripigliare l'articolo mascolino: e però era qui da dire e la sua antica.

pag. 66. fac. 1. lin. 7. A spor loro. Nota. Per coloro non pare, che molto propriamente sia detto.

ivi lin. 15. Essi a seder si posero. No-

ta. Qui è soverchio questo essi.

fac. 3. lin. 20. Gli occhi, e gli orecchi. Nota. Vanno due ii, perchè altro suono ha secchi da sicci latino, e altro secchii da setulae.

pag. 67. fac. 1. lin. 16. Per gli. Notal.

ivi lin. 17. Traendolene, pigliò. No-

ta. Oggi traendole, ne pigliò.

ivi lin. 21. Adietro. Nota. Va con due d hora che è in forma d'avverbio, oyvero va scritto distintamente a dietro.

rivi fac. 2. lin. 12. Giamai. Nota. Si dee scrivere giammai per forza dell'accento accuto sopra la sillaba già, ovvero già mai. pag. 68. fac. 1. lin. 6. Procaccierò. Nota. Procaccerò senza I è da scrivere, perciò che l'I non vi opera cosa alcuna: adunque ci è soverchio, e quel che si può far con meno, non conviene farlo con più.

ivi lin. 8. Oggi ci siamo qui venuti. Nota. Qui ci è soverchio; se avesse detto ragunati stava bene, perciò che ci, e qui

significano una dosa istessa.

ivi lin. 44. Oltrachè. Nota. Oltracciò; o senza che era a dire, perciò che oltra

non riceve dopo di se la che.

ivi fac. 2. lin. 28. Scielta. Nota. Di seligere non si può fare se non scegliere, o scerre senza dittongo: e così è scritto da tutti i Buoni, dunque è da scrivere scelta. ivi lin. 39. La Materia, o suggetto. Nota. O'l suggetto è da scrivere, perciò che l'articolo femminino non può reggere

che l'articolo femminino non può reggere nomi mascolini: e però è da dare il suo articolo a suggetto.

pag. 69. fac. 2. lin. 43. Nessuna. Nota. Non è delle prose, ma sì niuna, o ve-

runa col non.

ivi lin. 19. Consuma, o disperde averebbe detto, non biscazza. Nota. Che ha egli da fare consuma, o disperde con biscazza?

ivi lin. 21. E forse ancora non mai più tocca da gli scrittori. Nota. Bisogna a

378
voler poter dir così, avergli veduti tutti,
benchè si salvi col forse. Io averei detto
da' buoni scrittori.

ivi lin. 36. Secondo che esso. Nota:

Questo esso par soverchio.

pag. 70 fac. 1. lin. 27. Quello medesimo. Nota. Quel bastava; anzi così era dai dire.

ivi lin. 34. Gli accorzano. Nota. Cia-

ivi lin. 62. Rimane. Nota. Resta.

ivi fac. 2. lin. 68. Scholare. Nota. Ches fa qui questo H in Scolare, e levarlo poi de Hora?

vere.

ivi lin. 41. Contrari. Nota. Si dee scrivere contrarii, perciocche regola è, che se nel meno è vocale raddoppiata, lo sia anco nel più:

ivi lin. 42. Voi ch' in rime. Nota. Ch' in si può usare, ma sì che'n, perciocchè così richiede l'accento acuto, che è sopra l'e di che, che richiede che non si possa dileguar il suo e, e il simile avviene di se, di me, ec.

ivi lin. 58. Verso della medesima Canzone. Nota. Medesima è relativo: il Boccacatio dice suddetta, predetta.

pag. 71. fac. 1. lin. 22. Adiviene. No 22 ta. Det quale tramutato il Din Va prima Signor sì, fa avviene.

ivi lin 23. Aviene. Nota. Aviene non

potrà mai venire da adviene.

ivi fac. 2. lin. 26. Rimanente. Notaz Rimanente qui è impropriamente detto per restante: per residuo, ch' era da dire.

ivi lin. 33. Arò. Nota. Mi pare, che

il Boccaccio non l'esi, ma si averò.

pag. 72. fac. 1. lin. 12. Per la gran parte. Nota. Maggior si direbbe oggi, o per gran parte.

ivi lin. 32. Senza le quali niuna voce ec. può aver luogo. Nota. E pur si legge appo i Comici st, per segno di silenzio.

ivi fac. 2. lin. 10. Le rimanenti vengono da I le più volte. Nota: Quali rimanenti? Forse E? Ma in Gente, e leggei
viene da Gente, e lege.

. ivi lin. 16. Ed ha la E nel Latino.

Nota. In che maniera? da es?

ivi lin. 15. Rimangono. Nota Restano direbbe il Boccaccio per restant, non remanent.

ivi lin. 21. Buonissimo. Nota. Non sipuò dir buonissimo con dittongo, ma sibonissimo, perciò che il dittongo toscano ordinariamente non può mai stare senza acuto accento, e niuna parola può avereb due accenti tali: adunque è necessario, trasportandosi l'accento da una sillaba dinanzi ad un'altra, di poi, che il dittongo svanisca, e rimanga nella parola solamente la lettera radicale di essa in latino, e così

di buono volgare fatto di bono latino, si farà bonissimo.

ivi lin. 50. I Latini scrivono per PS. Nota. Il Bembo qui parla molto difettuosamente del tramutamento in Volgare dell'X. Latino.

pag. 73. fac. 1. lin. 1. Ciò fece egli. Nota. Fece ciò, perciò che così usavano tutti al suo tempo, e prima, e poi molti anni.

ivi lin. 23. Accanto. Nota. Non s'intende, che significhi accanto, perciò che di nanzi, e di poi sempre è accanto, manon opera una istessa forza in ciascun luogo.

ivi lin. 49. Delle quali potè peravventura essere il ritrovatore Dante. Nota. Dun-

que non certamente.

ivi lin. 51. Non si truova. Nota. None

truovo doveva dire.

ivi lin. 60. Ingenioso. Nota. Latino.

puro; ingegnoso è il Toscano.

ivi fac. 2. lin. 10. Nelle Egloghe. Nota. Il Madriale, risponde all'Epigramma de'
Latini, non all'Egloga, a cui risponde più
la terza rima.

ivi lin. 61. Tramissione. Nota. Non usata da autore alcuno Gio. Villani usa tramessa, altri tramettimento. Qui almeno direi tramessione per me, o direi traponimento.

pag. 74. fac. 1. lin. 14. Alteramente,

VI lin. 20. Ed incominciamento. Nota. Qui è necessario ripigliare l'articolo, e dir, e nell'incominciamento, perciocchè sono cose diverse, e l'articolo femminino non può reggere voce mascolina.

ivi lin. 32. Per questo conto. Nota. Non usato mai da alcun buono in questo

significato: cagione dice il Boccaccio.

pag. 75. fac. 1. lin. 43. Che quello cd-

sì spesso. Nota. Quel.

ivi lin. 34. Egli non pose giammai due vicine rime nel mezzo d'alcun suo verso. Nota: Come no? benchè non s'intende quel, che vi vogliate dire.

ivi lin. 52. Per gli. Nota. Pe'.

ivi lin. 53. Per gli loro. Nota. Pe' loro. ivi lin. 58. Abondevole, Nota. Vi vanno due B.

ivi fac. 2. lin. 15. Degli accenti, che si danno alle parole. Nota. L'accento non si può dar se non a una sillaba, o lettera

d'una parola.

ivi lin 23. In ciascuna voce è lunga sempre quella sillaba, a cui essi stanno sopra. Nota. Di questa materia qui il Bembo parla difettuosamente assai. Doveva specificare dell'accento acuto. E poi noi non avemo sillabe lunghe, nè brevi, come i Latini, ma solo accentate acutamente, o gravemente, ancor che in iscrittura non abbiamo se non l'acuto, e per mostrarlo ci serviamo del grave de' Latini.

pag. 76. fac. r. lin. 36. Ad esso mettea. Nota. Perche non qui a lui? e non usar frasi, ovvero che gli mettea.

pag. 77. fac. 1 lin. 39. Sotto un solo accento quattro sillabe. Nota. E in questa

seminano visicenegliene?

ivi lin. 52. Pieta. Nota Pietà con l'accento acuto sopra la penultima, non istà in vece di Pietà, ma si di compassione, o dolore, o rammarichio ec. E così dichiarasi presso Dante quel luogo del Can. 7. dell'Inferno: Or trapassiamo omai a maggior pièta. Dicendo cioè con tanto lamento, che è da aver pietà.

ivi fac. 2. lin. 2. Portandosenela. Nota. Non è vero, che l'accento stia sopra

tan, ma sopra se.

ivi lin. 11. A' Greci, ed a' Latini è conceduto porre i loro accenti sopra kunghe, e sopra brevi sillabe Nota. Parla difettuoso, che altro è il porli in iscritto, e altro in tuono. I Latini non si truova, che mettessero in iscritto se non l'acuto. Vedi anell'origine della nostra lingua.

ivi lin. 33. Uccidonsene, Ferisconse-

parole è sopra l'o, non sopra l'I.

ivi lin. 52. Ondio. Nota. Ond' io è da scrivere, non si potendo far di due voci una sola, se non in forma di avverbio, o di cognome, come del primo Accaso da a caso, e del secondo Buonamici da Buoni amici.

herb', ombr', antr', end', aure soavi. Notal Monsignor Claudio Tolomei ne fece un altro più grave di quello, Fior, Frond', herb', aria, antr', ond', arm', archi, ombr', aures

ivi lin. 39. La rarità. Nota Improprio, e non usato: radezza, e rada si dice, spes-

sezza.

o ivi fac. 2. lin. 2. Tutta la forza, a zalore. Nota. O il, o tutto'l valore, perciò che al congiunzione non può ripigliare articolo, e nome di verso.

ivi lin. 3. Causa. Nota. Causa sempre è presa del Boccaccio per lite. È vero, che l'usa Giovanni Villani, ma era mercatan-

te idiota. Cagione dice egli.

ivi lin. 27. Affettando. Nota. Non usato mai dal Boccaccio, che in quella veco usa ricercare.

ivi lin. 36. Scielta. Nota. Da scegliere

non și può fare scielta, ma scelta.

ivi lin. 58. Oltra che. Nota. Non usato

mai da alcuno. È biasimevole.

pag. 79 lin. 47 Si possono, e debbono. Nota. Difettivo di si, perciò che l'et non può replicare la particella si.

ivi lin. 13. Proemi. Nota. Proemio fa

Proemii.

ivi lin. 36. de gliocolii. Nota. Errore.

iyi lin. 42. Per gli. Nota. Pe'.

ivi lin. 43. Avilire. Nota. Avvilire senza affisso non credo, che si trovarà mai in significazione passiva, come qui. ivi lin ultima Per conto. Nota. Rispetto, o cagione direbbe un che sapesse Toscano.

ivi lin. 12. Cercata, et affettata. No-

ta. Bastava dir cercata, o ricercata.

pag. 80. lin. 3. Se la riceve l'arte. Nota. S'ella ha da dire.

ivi lin. 4. O non riceve. Nota. O non la riceve.

ivi lin. 7. Intepidirebbe. Nota. Intepidirebbe è toscano.

ivi fac. 2. lin. 49. M. Paolo. Nota. Paolo non è toscano, che dice Pavolo, come Tavola, non Taula, Favola, non fau-

la, Vedova. non Vedua.

pag. 81. lin. 38. Scielta. Nota. Scelta. ivi lin. 42. D'avene. Nota. Vena dice il Toscano. Avena è Latino.

ivi lin. 57. Signor so. Nota. Signorso. ivi fac. 2. lin. 2. Fantin, et Fantolin.

Nota. Questi son Toscani.

ivi lin. 5. Polo: Nota. Questo Polo in

vece di che fu detto?

ivi Somiglianti. Nota. E questi somiglianti quali sono elli? avemo forse ad indovinarli?

ivi. Questa voce Signorso, che vol credere ec. che sian due: ella altro che una voce non è. Nota. Non si può negare, che non sieno una voce composta di due.

ivi lin. 43. Avaccio, che si dice in sece di tosto. Nota. Avaccio non significa

tosto.

ivi fac. 2. lin. 48. Avacciare, che è affrettare. Nota. Nè avacciare, affrettare, ma quasi avanzare, fare avanzo.

pag. 82. fac. 1. lin. 16. Ne' suoi din-

torni. Nota. Per contorni.

ivi lin. 17. În quel di Perugia. Nota. Anzi în Arezzo, deve è nativa, e propia.

ivi lin. 19. Dove levano tuttavia la prima lettera. Nota. I Fiorentini dicono Badia, Badessa: e Bate forse più barbaramente.

ivi fac. 2. lin 27. Se ad esso così pia? ce. Nota. Hanno dell'ebreo, in vece di æ lui.

ivi lin. 34. Che esso ne sarebbe loro tenuto. Nota. Egli starebbe meglio.

Fine del Volume X.



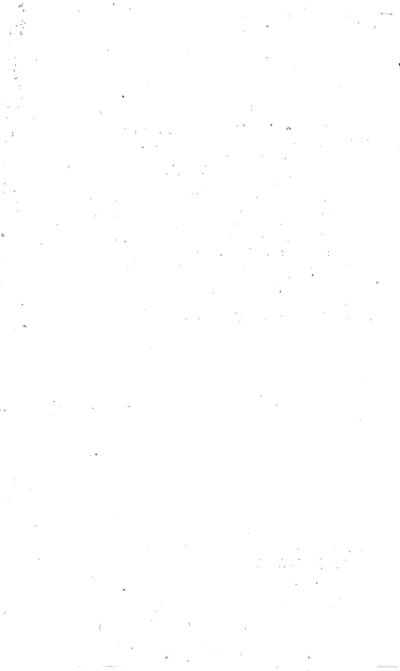

ERRORI CORREZIONI Pag. 22 1. 32 v'incre-sco v'incre-sce 28 12 sommo lei sommo a lei 38 altrettanti 8 altrettani 6 r 13 ora guise ora in guisa r d' eternità 82 l' eternità 8 proposta 112 posposta 26 Giudo Guido 127 148 16 perciccchè perciocchè 172 22 donum donum. 354 desti 19 testi 367 12 adprodo adprobo

MAG-9008296



Deploy



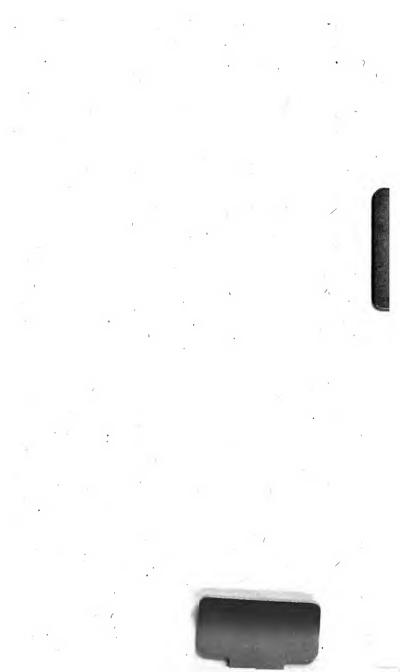

